# *image* not available



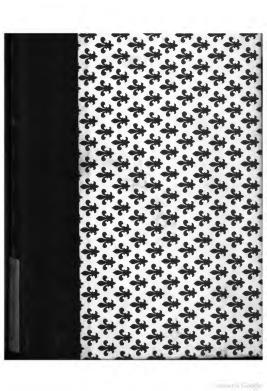

RACCOLTA
VILLAROSA
B
830

## MEMORIE

1100 100 300

PER LA STORIA

DEL

### GIACOBINISMO

SCRITTE

DALL' ABATE BARRUEL

TRADUZIONE DAL FRANCESE.

TOMO III.







#### NOTE

Sopra alcuni Articoli contenuti ne' due primi Tomi.

I. Il Pubblico ha riconosciuto la sua Causa nelle Cospirazioni , che formano la materia delle presenti Memorie. A questo interesse ia sono debitore di tutto il loro successo, e dello smercio dei due primi Tomi, di già esitati prima della pubblicazione del Terzo. Questo medesimo interesse deve impegnarini a difenderle contro ogni critica, che ne rendesse sospetta la veracità. Sebbene una lettera diretta, ai compilatori del British Critic, da un Autore, che non osa manifestarsi se non per le lettere iniziali D' I., non sia senza dubbio propria a produrre tal effetto, io sono nondimeno obbligato al-l'Anonimo. Trattando egli di calunnia, e di voci Popolari, ciò, eh' io ho detto della morte di Voltaire, e che ho pubblicato sulla fede di un documento giuridico, d'un processo verbale depositato a Parigi presso il Notaro Monnet, e sulla parola d'un uomo, qual'è il ce-lebre Tronchin, egli mi obbliga a pubblicare la seguente Lettera, direttami dal Signor de Luc, il di cui nome solo mi dispensa dall' insistere sull'importanza di un simile testimonio.

Lettera del Signor de Luo, sulla morte di Voltaire.

Signore:

Sono alcuni giorni, parlandosi delle vostre Memorie per la Storia del Giacobinismo, fu obbiettato, che il zi-

tratto di Voltaire tanto essenziale in quest' opera, era così differente da quello, che altri Scrittori hanno pubblicato della sua vita, che il Pubblico estero non sa a quale prestar fede; in particelare si discorreva sulla differenza, che passava di quello, che voi raccontate della sua morte, a ciò che si legge in una vita di Voltaire tradotta in Inglese dal Signor Monke, e pubblicata a Londra nel 1787., ciocche in' invogliò a farne ricerca. · Il Traduttore si diceva : un giovine uffiziale di marina, bramoso, nel soggiorne di Parigi, di metter a profittoil tempo della sua assenza dall' obbligo di sua professione. La giovinezza sola, e l'inesperienza del Signor Monke possono sensare la sua intrapresa ; poichè per far parte ai snoi compatrioti del profitto da lui fatto a Parigi, porse loro in questa traduzione tutto il veleno, che allora colà si spargeva per produrre ciò, che il mondo al presente vede, e che spero egli pure abbia in orrore. Nulla vi dirò su questa vita di Voltaire della quale vi è nota l'origine (in fatti ho veduto questa vita di Voltaire; l'Autore n'è il Signor de Villette. Ci poteva equalmente tradurre Condorcet), e che non ha potuto piacere, che ai giovani del nostro secolo senza cognizioni, e suscettibili aucora di ammirazione per chi è rinomato fino per il vizio, e per il delitto. Ma, siccome ella è nu'arte degli empj di rappresentare i loro Eroi, come morti sul letto d'onore, e di pace, io debbo sostenere ciò che voi avete scritto della morte di Voltaire in una delle circostanze, che si uniforma a tutte le altre.

Essendo a Parigi nel 1781., io vidi diverse volte una delle persone da voi citate in testimori, oltre la pubblica fama, cioè, il Signor Tronchio. Egli era vecchio amico, di Voltaire a Ginerray da dove egli era venuto a Parigi per primo medico del penultimo Duca d'Orleane. Egli fu chiamato nell'ultima malattia di Voltaire, e da lui stesso ho io inteso tutto ciò, cin albra si sparee in Parigi, ed altrove, sello stato orribile, in cui si trovava l'anima di quel malvaggio al punto di ana morte. Il Signor Tronchin adoperò tutto il suo talento per calmarlo, ma invano; perchè le sue violenti agitazioni impedivano ogni buon effetto dei rimedj; onde fu costretto di abbandonarlo, preso dall'orrore, che gli

causava il carattere della sna frenesia .

Uno stato così violento in un corpo, che perisce, con può lungamente durare; deve naturalmente succes;

dervi la stupidezza, presagio della dissoluzione degli organi, come segue d'ordinario ai moti violenti cagionati dal dolore; e questo è l'ultimo stato di Voltaire, che si è decorato col nonie di calma . Il Signor Tronchiu non permise di essere preso in questo sbaglio; ed appunto per questo egli sparse tosto, come testimonio, le vere circostanze da voi riferite; e lo fece, come una lezione importante per coloro, che fanno conto sul letto della morte per esaminare le disposizioni, nelle quali è loro conveniente di morire. Non è soltanto lo stato del corpo, ma soprattutto quello dell'anima, che può render vana la speranza d'esser allora in tempo di far tal esame: perciocchè Iddio è giusto, e Santo del pari, che buono : e talvolta , per dare sensibili avvertimenti agli nomini, egli permette, che le pene decretate contro i rei , comincino prima del fine di lor vita col tormento del rimorso.

Questa infedeltà nelle circostanze della morte di Voltaire non è la sola imputabile all' Autore dell'opera suddetta. Egli ha soppresso ancora le circostanze notissime del primo sue desiderio di ritorno alla Chiesa, e delle sue dichiarazioni a quest'oggetto da voi narrate su documenti autentici; atti, che precedettero le angoscie, che i suoi seguaci hanno voluto occultare, e delle quali essi probabilmente furono gli Autori. Eglino lo assediarono, e separarono in tal modo da tutto ciò, che unicamente avrebbe potuto calmare l'anima sua, conducendolo a riparare, almeno nel poco di vita, che gli restava in questo mendo, al male, che vi avea fatto. Ma questa soperchieria non ha ingannato i conoscitori della Storia di Voltaire ; imperciocchè, mettendo a parte gli atti d'ipocrisia, ch' egli talvolta faceva, mosso da timori di questa vita, sono ben noti coloro, che hanno saputo ispirargli dei timori più sodi della vita futura . Io ve ne citerò un esempio, che mi fu comunicato a Gottinga in Decembre 1776. dal Signor Dièze secondo Bibliotecario di quella Università , e voi ne farete , Siguore, quell' uso, che giudicherete a proposito.

Nel soggiorno di Voltaire in Sassonia, servendogli allora il Signor Dièze di segretario, egli cadde periodosimente animalato. Appena conobbe egli il suo stato, che free chimarae un Sacerdote, a cui fece la sua confessione, e lo sollecitò ad amininistrargli il Sagrámento Ilucaristico, che ricevette in fatti dopo gli atti di penitenza, che durarono per altro, quanto il pericole; na tosto, ch' egli ne fu libero, affettando di ridere di ciò, ch' ei chianava sua picciolazza, disse al Signor Dièze: amico; voi arete vedato la debolezza dell' uomo! A questa numana debolezza i segunci di queste empio hanno attribuito i momenti di timore, in lui, e in altri suoi complici; la malattia, hanno detto, indebolicze lo spirito, come il corpo, e produce sperso della pusiliaminità. Certamente gli atti di pentimento degli empi all'avvicinamento della morte, sono sintoni di una gran debolezza i ma a che attribuirla? Fore alla lor mente? No, perciocebè essa in quel punto sciogliesi da quanto nel corso della vita l'avera offusata. Questa debolezza procede intieramente dalla propria loro persuasione, di aver eglino operato male.

Inebbriati dalla vanità, e da qualche altra passion viziosa, cotesti nomini imprendono a far Setta; e le passioni altresì, e l'ignoranza d'altri nomini procurando loro dei successi, nell'ubbriachezza del loro trionfo essi si credono capaci di divenire i Legislatori del Mondo; in fatti lo tentano, ed una turma di cieclii li seguono , Giunti così al colmo di nua orgogliosa felicità, si danno eglino in preda all'ardore dei loro desideri, e pensieri; il mondo allora, agli occhi loro, gli offre nuovi contenti, la legittimità de'quali non ha per loro, che l'idea delle loro inclinazioni, e sempre più s'inebbriano degl'incensi profusi loro da quelli, ch'essi hanno esentati, come loro, da ogni regola positiva. Ma quando una malattia pericolbsa comincia a dileguare dalla loro vista tutto il corteggio dei loro ammiratori, tutta la schiera de' piaceri; quando si trovano condotti soli, e nudi a quell'avvenire, che hanno definito a lor modo, non tanto per loro medesimi, pia per tutti coloro, che le loro finzioni hanno indotti a condursi secondo i loro dettami ... Se in questo terribile momento, in cui l'orgoglio nulla ha più, che lo sostenga, essi si richiamano le ragioni, sulle quali hanno appoggiato il loro odio alla Fede pubblica in una Rivelazione destinata a serviro agli nomini di regola positiva, e comune. -- La debolezza di queste ragioni, ch'essi non osano più involgere di sofismo, li colpisce terribilmente; e se la loro sensibilità non rimane tosto estinta, untla può allora sottrarli dall'idea angosciosa di dover render conto all'Autore istesso della Rivelazione .

faticlie ir. questa caritatevole carriera.

Io sono
Vindeor li 23. Ottobre 1797.

Vostro Umiliss. Servo De-Luc.
Con un tale attestato, si ritorni a parlarci di Voltaire morto da Eroe.

II. Si trova nel secondo Tomo di queste Memorie un fatto d'un altro genere, ma egualmente importante, il quale con più ragione ha eccitato dei riclami : ed è quello del Signor Sinetty, andato a Lilla nel 1476., come deputato dell' Oriente di Parigi. lo non so, come l'abbia detto uffiziale di cavalleria. Egli almeno diceva di servire nell'infanteria. L'errore è poco essenziale nel fatto; ma compromette due altri uffiziali dello stesso nome, li quali servono nella cavalleria, i sentimenti, i servigi, e la fedeltà dei quali al loro Sovrano, sono affatto opposti al Sinetty, Emissario così fanatico della rivoluzione. Questo sbaglio ha prodotto delle ricerche. Un uomo rispettabile, premuroso di verificare il fatto, ha scritto al Conte di Martange, che nel 1776, io aveva creduto uffiziale del Reggimento della Sarre, ma che da lungo tempo era gia uffiziale generale. Nella prima risposta del Conte, il quale non aveva ancera letto le

in guisa, che se io perdeva il nome di un testimonio, arrei potuto supplirvi col suo. In verità io aveva prese troppe precauzioni per poter ingannarui nella sostanza del fatto, il quale mi era già noto avanti, ma chi se non voleva pubblicare, se non sul racconto di un testi-

monio oculare .

#### OSSERV AZIONI PRELIMINARI

Sopra gl'Illuminati, e sulle opere, che serviranno di prove a queste Memorie.

La Cospirazione, che mi resta a svelare, è quella degl' Illuminati dell'Ateismo, quella, che ho accennato nel Prospetto di quest' Opera sotto il titolo di Congiura dei Sofisti dell' empietà, e dell' Anarchia, contro ogni Religione, ed ogni Governo, senza eccettuarne le Repubbliche; contro ogni Società civile, ed ogni qualunque proprietà. Il nome d'Illuminato, scelto da questa Setta, la più disastrosa ne suoi principi, la più vasta ne suoi progetti, la più astuta, e scelletata ne suoi mezzi; questo nome d'Illuminato è antico negli annali dei Sofisti sconvolgitori; l'affettarono in principio Manete, e i suoi seguaci : gloriantur Manichæi, se de Cælo illuminatos (Gaultier, verbo Manichai sez. 3.). 1 primi Rosa-Groci comparsi in Germania si dicevano ancor essi Illuminati . A nostri giorni i Martinisti, e varie altre Sette pretendono egualmente all' Illuminismo, Per ·la fedeltà della Storia, distinguendo le loro trame, e i loro dogmi, io li riduirò a due classi. In oggi v'ha degl' Illuminati dell' Ateismo, ed Illuminati del Teosofismo. Questi ultimi sono in più specialità i Martinisti, de' quali ho già fatto conoscere il sistema nel secondo Tomo, e li Swedonborghisti, de' quali a suo tempo dirò, quanto mi è riuscito di saper della lor Selta. Gl' Illuminati , de'quali mi accingo ora a svelare la Congiura, sono quelli dell' Ateismo .

La quantità di Lettere, di Memorie, di libri, che intorno ad essi io ho riceviuto dopo la pubblicazione del mio Prospetto, mi hanno fornito tante cose da svelare, che non basta un sol tomo a svilupparle. La Setta mi è parsa così stranamente combinare i suoi funesti progeti, e le leggi, che si ha fatte per arrivare al suo scopo, ch'io ho creduto dover co-

minciare dal far ben noto tutto il suo Codice, cioè, tutto il sistema de' suoi gradi , misterj , e Governo . Questo solo oggetto esigendo un Tomo, mi sono veduto costretto di comporne un quarto, al quale riserbo la parte storica dell' Illuminismo, e l'applicazione della triplice Congiura ai fulti della rivoluzione. Con tanto maggior premura ho intrapreso di dare le particolarità della parte legislativa della Setta, quanto che sinora non esisteva verun'Opera, che ne contenesse tutto il Codice. Sopra di questo in particolare io sono tenuto a dar conto al Pubblico delle Opcre, dalle quali ho cavato le mie prove. Per soddisfare a questo dovere, io ne darò la lista delle principali, con una sufficiente notizia per giudicare della loro autenticità .

r. Parte degli scritti originali della Setta Illuminata, scoperti a Landshut, che sono stati trovati presso il fu Consigliero di Reggenza Zwach nella visita degli 11., e 12. Ottobse 1786., e stampati per ordine di S. A. E. — Monaco presso Ant. Franz Stampatore Elettorale.

a. Supplemento a questi scritti originali, contenente quelli trovati nella visita fatta pure al Castello di Sandersdorf, famoso nido degl' Illuminati, per ordinè

di S. A. E., Monaco 1787. -- In questi due volumi si trova riunito tutto ciò, che può dimostrar evidentemente la più decisa Congiura. Vi si veggono i principj, l'oggetto . i mezzi della Setta , le parti essenziali del suo Codice, l'assidua corrispondenza degli Adepti, e soprattutto del loro capo, il conto, che a vicenda si rendono dei loro progressi, e speranze. Gli Editori hanno avuto cura di spiegare la mano, che ha scritto i pezzi principali, o le lettere originali. In capo al primo Tomo, e sul frontispizio del secondo si trova un avvertimento assai importante dato per ordine dell' Elettore, ed espresso in questi termini: quelli, che dubitassero dell'autenticità di questa raccolta, si presentino agli Archivi segreti di Monaco, dov'è l'ordine di mostrar loro li scritti originali. Monaco 26. Marzo 1787. Io prego i miei lettori di non dimenticare un tale avvertimento, ogni volta, che citerò questi scritti originali.

3. Il vero Illuminato, o il perfetto Rituale degl'Illuminati, contenente la preparazione, il noviziato, il grado Minervale, quelli del piccolo Illuminato, e del-P Illuminato maggiore senza addizione, ed omissione. Sull'autenticità di questa. Opera basta citare il seguente testo del

Baron Knigge soprannominato Filone, il più famoso Illuminato dopo l'Autore della Setta, e lo stesso, che si era incaricato di compilare, e che in fatti compilò quasi tutto il Codice della Setta, com'egli stesso ce lo fa sapere. " Tutti i gradi , dic'egli, , come gli ho descritti, sono comparsi in " quest' anno stampati a Edessa (Franc-, fort sul meno) sotto il titolo il vero , Illuminato . lo non so , chi ne sia l'edi-, tore, ma sono gli stessi, usciti dalla ", mia penna, cioè, com' io li ho compi-" lati " (ultimo schiarimento di Filone pag. 96.). Ecco danque un altro documento autentico sulla Setta riconosciuto dallo stesso compilatore.

4. Aggiungo a quest' Opera quella, che lo stesso Filone pubblicò sotto il titolo: ultimo schiarimento, ovvero ultima parola di Filone, e risposte a varie questioni sulle mie relazioni con gl'Illuminati. Questo Filone Knigge ci dà qui la sua Storia, e quella del suo Illuminismo, delle sue convenzioni co' Capi della Setta, e dei suoi labori per essa; è un conto reso, pieno di vanità. Vi si scorge uno de' sedicenti filosofi, che trattano gli oggetti di religione con tutto il disprezzo, che meritano essi stessi. Non importa: E' un uono, che cerca giustificare tutto

ciò, che ha fatto per la Setta, e si può dunque credere a ciò ch'egli asserisce.

5. Ultimi lavori di Špartaco, e di Filone. Dopo gli scritti originali, quest' Opera è la più importante, che sia comparsa sull' Illuminismo, e ne contiene i due gradi più distinti per i misterj, che la Setta vi sviluppa, e per le leggi, che impone agli Adepti. Non vi è dubbio sulla loro autenticità, comparendo con un certificato di Filone sulla loro conformità coll' originale munito del sigillo dell' Ordine . L'Editore è un uomo , che ha passato tutti i gradi dell' Illuminismo . Ma più scaltro di Filone, gli strappa il suo secreto, e tutti quelli della Setta, Per conoscere l'Illuminismo, egli si fece Illuminato, e vi riuscì così bene, che non si troverà un Illuminato più istruito di lui.
6. Lo stesso Editore ha fatto una

6. Lo stesso Editore ha fatto una Storia critica dei gradi dell'Illuminismo: Opera ancor essa pregevole, nella quale tutto è dimostrato dalle lettere stesse dei grandi Adepti.

granai Adepti.

7. L'Illuminato Direttore, ossia il Cavalier Scozzese. E'un appendice agli ultimi lavori di Spartaco, e di Filone; cd è il più importante dei gradi intermedi dell'Illuminismo. L'Editore non ha qui la conferma del sigillo dell'Ordine; ma

il lettore può paragonare questo grado con ciò, che n'è stato detto nei scritti originali, ed ancora con la critica, che ne fa il cupo, su di ciò poco contento del suo

compilatore.

8. Deposizioni rimarcabili sugl'Illuminati. Esistono tre di queste deposizioni giuridiche, confermate col giuramento, e firmate. 1. Dal Signor Cosandey, Canonico, e Professore a Monaco. 2. Dal Signor Renner, Prete, e Professore nell' istessa Accademia. 3. Dal Signor Uteschneider, Consigliere della Camera Elettorale. 4. Dal Signor Giorgio Grünberg, membro dell'Accademia delle Scienze, e Professore di Matematiche. Essendo tutto giuridico nelle medesime, non è necessario d'insistere sulla prove, che riferiscono. Questi sono qualtro allievi, che non aspettano di arrivare sino ai grandi misterj della Setta per giudicarla, e abbandonarla. Essi sono citati a dichiarare ciò, che hanno veduto, e inteso; e rispondono con moderazione, e verità. Io farò note le loro deposizioni nella parte Storica.

9. Apologie degl'Illuminati. Eglino non si fanno più colpevoli di quello, che sono. Io almeno profittero di ciò, ch'essi

medesimi confessano.

10. Tralasciando molti altri libri

che sarebbe lungo di citare, io debbo almeno distinguere qui quelli del Signor Hoffmann Professore dell'Università di Vienna. Ho veduto poche cose del Signor Zimmermann. Mi viene scritto, chi egli abbia fornito molti articoli a un Giornale di Vienna specialmente diretto contro la Setta. Veggo spesso nominato il Signor Stark , che l'ha molto impugnata ; non ho di lui, che una Apologia diretta al Pubblico in risposta alle calunnie degl'Illuminati, nonostante la vittoriosa confutazione, che loro oppone. Tra gli Anonimi si deve citare un' Opera eccellente, ch'è l'ultima sorte dei Massoni; discorso pronunziato alla chiusa di una Loggia Massonica, L'Autore espone le ragioni della Loggia per rinunziare ai suoi lavori, dopo che gl'Illuminati si sono intrusi nella Massoneria. Ho veduto ancora dei fragmenti di Biografia sopra il Sig. Bode, famoso Illuminato, assai utili per la parte storica. Infine ho letto molte altre Opere. che citerò secondo l'occasione. E ciò basta a far vedere, ch'io non iscrivo degli Illuminati senza cognizione di Causa.

lo sono poi costretto a rispondere a delle obbiezioni state fattemi dal mio Traduttore, e che può produrmi l'Opera di recente pubblicata in Inglese dal Signor

Robinson sotto il titolo di Prove di una Congiura formata dai Massoni, dagl'Illuminati, e dalle Società letterarie contro tutte le Religioni, e tutti i Governi di Europa. Quest'Opera è comparsa nel momento, in cui io dava alla stampa questo terzo Tomo delle mie Memorie. Il Signor Robinson, che non aveva veduti ancora i due primi miei Tomi, si è degnato farne menzione nel suo Appendice. Io mi sono compiacciuto del suo suffragio, e non posso negargli il mio per lo zelo, che dimostra nel disvelare i nemici del ben pubblico. Riconosco con piacere, ch' egli ha avuto delle buonissime memorie; e che, senza conoscerci, noi abbiamo lavorato sullo stesso oggetto, e per l'istessa causa. Ma il Pubblico vedrà le mie citazioni, e quelle del Signor Robinson, e vi troverà delle differenze notabili ; e io temo, che non siamo trovati in contrasto: e ne temo, non per me, ma per la verità, che ne potrebbe restare offuscata. Queste differenze procedono specialmente da quella, che noi abbiamo messo nella nostra carriera. Il Signor Robinson ha preso un metodo facile, ma per disgrazia, soggetto a cauzione. Egli affastella ciò, che ha ritenuto di diversi paragrafi, e lo getta di memoria nell'istessa stampa; egli ha Tom. III.

veduto molto, inteso molto, e tutto ciò si mescola alla rinfusa nelle sue citazioni. L'avvertenza, che ha egli avuto di prevenirne il lettore nella prefazione, non basta per impedire certuni di metterci in opposizione. Gli accade ancora sopra certi personaggi di raccontare, come vere, delle cose, che la corrispondenza degl' Illuminati ci dimostra essere state finte da loro contro i loro avversarj, e sulle quali io dovrò parlare diversamente nella parte storica. Io mi guarderò bene, fra le altre cose, di far nascere l'Illuminismo dalla Massoneria. E' dimostrato dalle lettere stesse dell' Istitutore, ch' egli non si fece Massone, se non dopo aver istituito il suo Illuminismo nel 1777., e che due anni più tardi non ne conosceva ancora punto i misteri (Scritti orig. to. 1., lett. 6. ad Ajace; lett. 36. a M. C. Porcio; Stor. Crit. de'Gradi, prime pagine). So bene, che ciò non toglie all' Illuminisma di essere nocivo; ma io non potrei parlarne sopra certi articoli, come ne parla il Signor Robinson; ecco l'inconveniente, ed eccone la mia risposta.

In primo luogo, si vedrà me, ed il Signor Robinson sempre d'accordo sulla sostanca dei fatti, e della Congiura delle Logge Illuminate, sull'essenza delle loro

massime, dei loro gradi; e ciò deve bastare al Pubblico. In secondo luozo, il Signor Robinson ha veduto in generale la Setta detestabile, e sommamente pericolosa; egli la dipinge da Viaggiatore, che ha veduto il mostro orrendo, diforme, spaventoso, enorme, ma non ha preso cura di delinearne le forme, i costumi, gli usi. Non sarebbe con tutto ciò prudente di rigettare in generale il suo racconto, sul pretesto di alcune circostanze non provate, e di un certo disordine nella sua narrazione. In somma, a riserva di una, o due lettere, che possono dirsi tradotte, le citazioni, che il Signor Robinson dà in forma di lettere, non sono citazioni; indarno si cercherebbero negli scritti degli Illuminati, essendo estratti presi quà, e là, fin anche dai discorsi su i misteri, che in nessuna maniera hanno forma di lettere. Il Signor Robinson li veste a suo modo, e col suo stile, e soprattutto egli commenta, e fa parlare gl'Illuminati più chiaro, ch' essi non vorrebbero. Fino nel tradurre, egli talvolta vi fa delle aggiunte; ciocchè mi ha di già prodotto molte questioni. Sulla famosa lettera, ch'egli traduce pag. 165. e 166., mi è stato chiesto cosa voleva dire nel testo Tedesco quel even'd, al quale aggiunge la parentesi (can this

mean death)? Ciocchè in francese si renderebbe per même à m -- significherebbe mai questo, fino a morte? lo sono stato costretto a rispondere, che quel even'd era una giunta, egualmente, che la parentesi; ma che ben si vedeva, che nè l'una, nè l'altra si opponevano al senso della lettera. Avrei voluto supporre una diversità di edizione; ma per giustificare così tutte le citazioni del Signor Robinson, converrebbe supporre un nuovo libro, e delle nuove lettere. Si possono cangiar le pagine in una nuova edizione, ma non si cangiano l'epistole, e i discorsi, dei quali ognuno può pretendere di vedere eli originali. Quanto a me, che non ho l'autorità del Signor Robinson, debbo prendere le mie precauzioni ; ciò, che io cito. lo tengo sotto gli occhi, e lo traduco: e quando traduco, come spesso mi accade, cose stupende, e quasi incredibili, io cito il testo, invitando ognuno a verificarlo. In tal maniera non mi si può più opporre un Autore, che non presenta le particolarità, come faccio io, ma che meco si accorda nella sostanza.

#### CONGIURA DEI SOFISTI

DELL' EMPIETA' E DELL' ANARCHIA.

#### CAPITOLO L

SPARTACO WEISHAUPT FONDATORE DELLA SETTA DEGL' ILLUMINATI,

Vi sono degli uomini nati così sgraziatamente, che si sarebbe tentato di prenderli per una emanazione di quella funesta intelligenza, alla quale Iddio vendicatore non ha lascato altro genio, che per il male. Colpiti da una specie d'imbecillità nei consigli della sapienza, posseggono nel resto tutto ciò, ch'è d'uopo per nuocere, tutta la pienezza di concerti, di artifizi, e di ripieghi a dominate colla menzogna, la depravazione, e la scelleratezza. A fronte dei sofisti, essi li sorpassersano nell'arte di dare in prestito all'errore il linguaggio dell'illusione; alle passioni, ai vizi la maschera della virtà, e al-"l'empietà il mattello della filosofia. Nella Fucina delle trame, eglino sono eccellenti a meditare

gli attentati, a preparare le rivolte, a combinare la rovina degli Altari, e degl' Imperj. Soltanto sono essi nulli, dove comincia la scienza del vero, e dell'onesto. Quando il Cielo irritato contro gli uomini, permette, che uno di rali Esseri venga sulla Terra, non ha, che a darla in suo arbitrio; e questo solo flagello vendicherallo a compinento.

Con questi tratti, e sotto tali auspiej, nacque nel 1748. in Baviera un empio, chiamato Giovanni Weishaupt, più noto negli Annali della Setta, sotto il nome di Spartaco. Ad obbrobrio del sno Serño Protectore, questo empio, prima Professore di Gius nell' Università d' Ingolstadt, ed ora proscritto dalla sua Patria, come traditore del suo Sovrano, e dell'Università, gode pacifico del sno asilo, nodrito da pensioni del pubblico Erario, decorato del titolo di Consigliere onorario alla Corte di Ernesto Luigi Duca di Sassonia-Gota.

Fenomeno odioso alla Natura, Ateo senza rimorsi, Ipocrita profondo, senza verun di quel grandi talenti, che danno alla verità dei celebri difensori, ma con tutti i vizi, e tutto l'ardore, che danno dei grandi Cospiratori all'empietà, e all' anarchia; nemico della luce, e simile al Gufo sinistro, che il sole istupidisce, e che svo-lazza all'ombra della notte, questo malvagio sofista non sarà noto nell'Istoria, se non come il Demonio, per il male, che ha fatto, e per il male, che progettava da fare. La sua infanzia è oscura; ignota la sua gioventù. Nella sua vita domestica, un solo tratto-sfugge alle tenebre, delle quali ei si copre, ed è un tratto di depravazione consumata. Sofista incestooso, egli se-

dusse la vedova di sno fratello; Padre atroce, sollecita il ferro, ed il veleno, per l'infacricidio . Ipocrita esecrabile, egli stimola, sconginra, e l'arte, e l'amicizia per soffocare l'innocente vittima, il fanciullo, la di cui nascita svelerebbe i costunii del Padre. Lo scandolo, ch'ei paventa, non è quello del peccato; egli è, lo dice, e lo scrive egli stesso, egli è quello, che pubblicando la sua depravazione, lo priverebbe della sua autorità sopra i suoi allievi, ch' egli induceva ai misfatti sotto la maschera della virtù. Sofista mostruoso, accusa i demonj di non aver occultato la sua vergogna per mezzo di quelle abbominazioni, che il Dio della Natura ba colpito del suo fulmine nel figlio di Giuda. Egli si lamenta, e tradisce lo stesso Dio a segno, che si dà all'immondezza de' suoi affetti detestabili . Impudente spergiuro, egli invoca tutto ciò, che v'ha di più santo, protestando, che giammai nè egli, nè i suoi amici hanno avuto cognizione dei veleni, e dei mezzi secreti per coprire l'infamia; e provoca, e sforza li Magistrati pubblici a ginstificare l'accusa. Quanti misfatti in un sol tratto! qual uomo più strano di colui, che n'è stato

L'importanza dell'accusa mi obbliga di darne le prove. Si legga dunque in primo luogo la lettera di Weishaupt al suo adepto Hertel, chè la 3. nel Tomo 2. degli scritti originali ec. » Ora, dice Weishaupt, i ovi espongo nella più intima ma confidenza la situazione del mio cuore. Jo perdo il riposo, e divengo inabile a tutto, vincino alla disperazione. Eccomì in pericolo di perdere il mio onore, e la riputazione, che mi dava tanta autorità su i nostri allievi. Lo dava tanta autorità su i nostri allievi. Lo

" mia Cognata è incinta . Io l'ho mandata a " Monaco per ottener la dispensa, e sposarla; " ma se la dispensa non si ottiene, che farò io? " Noi abbiamo di già tentato molte cose per ca-" var fuori il fero; ella stessa era risoluta a tut-" to; ma Eurifone è troppo timido, ed io non " veggo quasi altro spediente. Se fossi sicuro del " silenzio di Celso (Buder Professore a Monaco), " egli potrebbe ben ajutarmi . Egli me l' aveva " già promesso tre anni sono. Parlategliene, se " giudicate a proposito, e sentite ciò, ch' cgli " porrebbe suggerire. Io non vorrei, che Catone " nulla ne sapesse, sul timore, che lo dicesse a " snoi amici. Io non so, qual demonio .... " Qui l'onestà non ci permette di tradurre le espressioni, che dimostrano in Weishaupt l'abito il più detestabile. Egli continua quindi la sua confidenza, dicendo: "Finora nessun sa nulla, fuori " di Eurisone; sarebbe ancora tempo di sare dei " tentativi, giacche ella non è, che nel suo quarto " mese. " A dispetto della sua ripugnanza di confidarsi a Catone, Weishaupt si vide costretto a scrivergliene, e dopo l'espressione, che denota l'infame abito, ecco i precisi termini di questo mostruoso Ipocrita: "Ciò che più, in tutto questo, mi dà fastidio, è ch' io in gran parte " perdo la mia autorità sulla nostra gente, e di " aver loro mostrato la banda debole; col di cui » esempio non mancheranno eglino di schermirsi, " quando io parlerò loro morale, e gli esorterò " alla virtù , e all' onestà " ( idem to. 1. lett. 61. a Catone ) .

Ascoltisi ora lo stesso Weishaupt, nella sua Apologia, dire sfacciatamente: " lo penso, e debbo riconoscere avanti a Dio, e voglio, che que" sto scritto sia riguardato, come il più solenno attestato, che in vita mia non ho inteso mai "parlare de' mezzi di procurare l' aborto, nè di "veleni; chio nulla ho veduto, e meno ancora ho avuto notizia di una sola occasione, nella "quale alcuno de' miei amici abbia solo pensato "a consigliarli, a darli, o a farne il menomo aso. Sia detto in testimonianza, e conferma della verità " (Introduz. alla sua Apologia p. 6.). Così egli chiama in ajuto della più atroce ipocrisia il più impudente spergiaro.

Ma importa più di conoscere Weishaupt, come cospiratore. Per saper qual egli fu nella scuola della ribellione, dell'empietà, dell'anarchia, scendiamo nell' abisso delle Congiure . Nel momento, che l'occhio della giustizia ve lo scopre, egli comparisce alla testa d'una Cospirazione, in confronto alla quale tutte quelle dei Club di Alembert , e di Voltaire , e degli Antri d' Orleans , non sono, che giuochi da fanciulli, del sofista, e del masnadiere novizio ancora nell'arte di rivoluzionare. Non si sa, ed è difficile d'avverare, se Weishaupt ebbe un Maestro, oppur s'egli stesso fosse il Padre dei mostruosi dogmi, su i quali fondò la sua scuola. Esiste soltanto una tradizione, la quale io esporrò, come la contano alcuni dei suoi seguaci.

L'anno 1771. circa, un mercante Jutlandese, nominato Kolmer, dopo aver soggiornato qualcho tempo in Egirio, si mise a scorrere l'Europa, facendosi dei seguaci, ai quali pretendeva comunicare gli antichi misterej di Memí. Per relazioni più speciali io ho saputo, ch'egli si fermò a Matta, dove, invece di misterej, egli seminò tra la plebe le massime sconvolgitrici degli antichi

Illuminati, e dello Schiavo Curbice. Queste masime dilatandosi, tutta l'Isola era minacciata d'una rivoluzione; quando la saviezza di que Cavalieri coatrinse il nuovo Illuminato a cercare la sua aslvezza nella fuga. Cli si dà per discepolo il famoso Conte, o Ciarlatano Cagliostro, ed alcuni distinti Adepti nel Contado di Avignone, e a Lione. Diccsi, che nelle sue corse vagabonde egli s' incontrò con Weishaupt, e gli fece parte de suo inisterj. Se bastava per tali confidenze d'esser empio, e riservato nel segreto, niun più di Weishaupt aveva titolo di esserne il depositario. Più abile, e più scellerato di Cagliostro, Weishaupt seppe ancora trarne miglior partito per la sua scuola.

Comunque sia di questo primo Maestro, il sofista Bayaro non sembra averne avuro di bisogno. In un Secolo fertile di orrori, egli fece ciò, che naturalmente attendere si dovea da uomini di tal tempra, che nella scelta delle opinioni , o politiche , o religiose , un disgraziato istinto decide sempre per la più detestabile. Egli ebbe senza fallo delle nozioni, almeno informi, degli antichi Illuminati, mentre ne adotta il nome, e rinuova la parte la più distruttiva del loro sistema. Tali pozioni si accrebbero senza dubbio con uno studio di predilezione per li misteri rovinosi del Manicheismo, mentr'egli raccomanda ai suoi Adepti lo studio di questi misteri, come strettamente connessi colla sua Scuola, e relativi a quelli, ch' ei si dispone a svelar loro ( V. il grado Illuminatus dirigens p.72.) Ma ateo di cuore, e detestando ogni teosofia, egli si rideva del doppio Dio dell'antico Illuminismo; e non prese da Manete, dallo Schiavo

rivoltoso contro tutti i Governi, che l'universalità dell' Anarchia. Egli conobbe i sofisti moderni, e non ostante tutta la loro democrazia, gli parvero troppo riservati ancora sulle conseguenze della loro eguaglianza, e libertà. Egli non prese da loro, che l'odio contro ladio, e il puro ateismo. Gli uni lo condussero alla nullità di tutte le leggi civili ; gli altri alla distruzione d'ogni legge religiosa, e di questi due sistemi egli formò una mostruosa unione, dalla quale poi risultò il voto più ardente assoluto, e frenetico per la generale abolizione, e senza eccezione, d'ogni religione, d'ogni governo, e d'ogni proprietà. Egli credette di vedere, almeno da lungi, la possibilità d'ispirare a tutto il genere umano lo stesso voto; e si lusingò di vederlo effettuarsi .

Con i mezzi di un sofista volgare, questa speranza non poteva riuscire, che un delirio; ma nella testa di Weishaupt, ripiena di tutte le idee dei delitti , vi si trovò quella della scelleraggine; il sofista Bavaro ne sentiva tutta la forza, e non vide alcun delitto impossibile ad eseguirsi. Egli pensò soltanto al modo di combinarli per far riuscire i suoi sistemi . Il bisogno ili vivere, e la ristrettezza del suo stato lo avevano ridotto a dare gli ultimi anni della sua educazione allo studio delle leggi : sia ch' egli simulasse allora i progetti, che nutriva nel suo cuore, sia che non avesse ancora conceputo tutti i suoi sistemi , appena in età di 28. anni , venne a capo di farsi nominare Professore di Gius nell' Università d' Ingolstadt. Nelle sue lettere a Zwach , egli disse nel 1778. 10. Marzo , di non aver ancora 30. anni ; e nell' istessa lettera già

confida gli ulteriori suoi progetti per l'Illuminismo, ch'egli avea di già fondato, due anni prima.

Conveniva ben sentirsi capace di una profonda dissimulazione, per fondare sulla stessa funzione di pubblico interprete delle leggi, il modo di tutte annientarle universalmente. Pure nel Collegio d'Ingolstadt , affettando di compiere con zelo le sue funzioni, Weishaupt stimossi mirabilmente situato per tramare, e condurre con mano invisibile la rivoluzione, che avea premeditato. Egli calcolo l'influenza, che il suo grado di Maestro gli dava sopra i suoi Allievi, e si trovò la forza di supplire con secrete lezioni a quelle, che dar doveva loro in pubblico. Ma ciò poco giovava per condurre all'anarchia, e all'empietà li scolari soggetti alla sua disciplina . Weishaupt vedeva da un Polo all'altro il genere umano sottomesso a dogmi religiosi, e all' autorità delle leggi; il suo zelo invidioso meditò la sapienza dei Santi per estendere, e mantenere dapertutto l'impero della Fede . Esistevano ancora gli avanzi d' una Società, che l'imprudente politica dei Re aveva costretto il Sovrano Pontefice a sagrificare alle marchinazioni di un filosofismo nemico dei Re, e dei Pontefici, non sapendo valutare ciò, che dovevano le leggi a degli nomini, che testè in tutte le Regioni Cattolice, esercitavano le funzioni d'istruttori della Gioventù, di Predicatori, di Direttori Cristiani, e molti eziandio di Apostoli presso le Nazioni idolatre, e i Popoli barbari. Weishaupt vide bene, quanto gl' Imperi erano debitori a tutti li Corpi religiosi, i quali predicando ai Popoli i loro doveri verso Iddio, con questo solo li stringono ai loro doveri verso il Principe, e la Società. Nell' istesso tempo, che detestava i servigi dei figli di Benedetto, di Francesco, d' Ignazio, egli ammirava le istituzioni di quei Santi Fondatori : soprattutto ammirava le leggi, ed il governo dei Gesuiti, che sotto un solo Capo, facevano tanti uomini dispersi per l'Universo tendere al medesimo scopo; egli si mise in testa d'imitarne i mezzi, proponendosi per altro mire diametralmente opposte ( Mirabeau , Monarch. Pruss. tom. 5. art. Religione p. 97.). Egli disse a se stesso : quello, che hanno fatto tutti questi uomini per gli Altari, e gl' Imperj, perche non potrò io farlo contro gli Altari, u gl' Imperi ? Con l' attrattiva dei misteri, e con le legioni di Adepti sotto, le mie leggi, perchè non potrò io distruggere alla sordina, e nelle tenebre ciò, ch' essi edificarono in pieno giorno? Ciò che Cristo stesso ha fatto per Iddio, e per Cesare, perche non potrò io farlo contro Dio, e Cesare, per mezzo de' miei discepoli divenuti miei Apostoli?

Non è vana congettura l'affibbiare a Weishaupt questa funesta emulazione. I suoi voti, le sue espressioni consentance sono patenti in tutte le confidenze, fino nelle leggi stesse, ch'egli dà a' suoi discepoli, e sino nei rimproveri, che fa loro di non imitare nella sommissione, quella dei Socj di quelli pii Institutori ( Scritti orig. to. 1. lett. 27.). Il suoi più famosì Adepti ci dicon di riconoscerle in tutta la direzione del suo Codice ( ivi: Instrudio pro recipientibus art. 13. Lett. 2. ad Ajace). Nel tempo, in cui questo Cospiratore concepì tutti i suoi progetti, egli mo conosceva ancora l'oggetto della Massoneria: soltanto sapeva, che i Massoni tenevano della

secrete adunanze; vedevali insieme legati da un vincolo misterioso, conoscendosi per fratelli a certi segnali, e motti, di qualunque Nazione, e Religione fossero. Egli si fece nelle sue idee un nnovo miscuglio, il di cui risultato esser dovea una Società, che adottava per mezzi, per quanto le poteva convenire, il governo dei Gesuiti, e il silenzio misterioso, o l'esistenza en propagazione del sistema il più antisociale del antico Illuninismo, e del sistema il più anti-

religioso del moderno filosofismo.

Invasato Weishaupt in questo abbominevole progetto, fissò gli occhi sugli Allievi, che il Governo gli confidava per formarne i Magistrati della Patria, e i difensori delle leggi ; e determinò di cominciare da loro la sua guerra alle i zzi, ed alla Patria . A questi primi discepoli . troppo facili a sedufre, vide egli in seguito succedere altri allievi, e gli uni, e gli altri formati da lui divenir ben presto maestri, e formargli degli altri Adepti. Vide le legioni accrescersi, e moltiplicarsi nelle Città, e nelle Campagne, e sino nelle Corti dei Sovrani . Egli sentiva già quei giuramenti, che nel secreto delle Logge gli sottomettevano l'opinione, i cuori, e le braccia di quelle nuove legioni dirette dalle sue leggi, riempite del suo spirito, e da per tutto sotto i suoi ordini, occupate a minare sordamente gli Altari, e a scavare la tomba degl' Imperi. Egli calcolò i tempi , e sorrise alla vista dell' esplosione universale, per la quale era in suo arbitrio di dare il segnale .

Il moderno Erostrato aveva appena 28. anni, e la base delle leggi, ch'egli voleva dare alla

Società rovinosa, era già piantata. Fissati nella sua testa i mezzi di seduzione, cominciò egli dal farne prova sopra due de suoi allievi, l'uno chiamato Massenhausen, ch'egli soprannomino Ajuce, giovine di 20. anni, divenuto in seguito Consigliere a Burchshausen, e l'altro chiamato Merz, a cui egli diede il soprannome di Tiberio (Lett. 15. Febbr. 1778.), quasi dell'istessa età, ma la di cui carriera non ha di notabile, fuorche una corruzione di costumi, che fece poi arrossire l'istesso suo corruttore. In breve i due discepoli eguagliando il loro Maestro in empietà, furono giudicati degni da Weishaupt di esser ammessi ai suoi misterj. Conferì loro il grado più emimente, che sino allora aveva immeginato; li nominò i suoi Areopagiti; si dichiarò loro capo, e volle, che questa mostruosa associazione fosse detta l' Ordine degl' L'iluminati (Scritti orig. 10. I., sez. 4 , lett. 2. a Strozzi ).

Questa inaugurazione fu celebrata il di primo di Maggio 1776. Il lettore noti questa epoca, la quale indica molto deboli principi; essa ha preceduto di pochi anni l'eruzione della rivoluzione francese; non ostante ella è quell' epoca, che convien fissare per trovar la culla d'una Setta, che viene a consumare tutti gli errori, le congiure, e i misfatti di tutti gli Adepti dell'empietà, della ribellione, e dell' Anarchia, riuniti sotto il nome di Giacobini per effettuare la rivoluzione. Nello scopo di una Setta terribile, e formidabile voi non siete ancora, che alla prima parte nei disegni , ch' ella ha formati per la generale rivoluzione, che deve abbattere tutti i Troni, e tutti gli Altari, annientare tutte le proprietà, scancellare ogni legge, e finire con isciogliere ogni Società.

Il presagio è funesto, ma per disgrazia io ho troppe dimostrazioni a produrre per giustificarlo . Sulle Congiure dell' Illuminismo, io prenderò le mie prove dal suo stesso Codice, e dai suoi Archivi. lo darò prima questo Codice, il quale ci farà conoscere l'oggetto, l'estensione, la direzione, i mezzi, e tutta la profondità delle Congiure della Setta. Questa prima parte formerà il piano delle sue trame, e l'estratto, e l'analisi delle leggi , ch' essa si ha date per giungere al suo fine. La seconda conterrà la Storia dei suoi progressi dalla sua origine sino al momento, in cui, ricca di tutte le legioni rivoluzionarie, senza uscire dai suoi Antri, ella viene ad unirsi coi Giacobini, a confondersi, e prosegnire con loro la guerra di desolazione, che minaccia d'una assoluta rovina gli Altari d'ogni religione, i Troni di tutti i Monarchi, le leggi d'ogni Società, e le proprietà d'ogni Cittadino . Nell'esporre ciò, che la Setta ha fatto , ciò , ch' ella fa ancora , e ciò, che medita di fare per produrre la calamità universale, potessi io insegnare ai Popoli, ed ai Capi dei Popoli ciò, ch'eglino stessi hanno a fare per sottrarsi in fine dai disastri, dei quali credono esser arrivati al termine, ma non ne provano ancora, che il principio!

## CAPITOLO II.

Cedice ILLUMINATO; SISTEMA CENERALE .

DIVISIONE DI QUESTO CODICE -

Per Codice della Setta degl'Illuminati, io intendo quì li principi, e i sistemi, ch'ella si ha fatti sopra la religione, e sopra la Società civile, o per meglio dire, contro ogni Religione, e contro ogni specie di civile Società; intendo il governo, e le leggi, ch' ella si ha dato, e che dirigono i suoi Adepti, per condurre tutto il mondo ai suoi sistemi, e realizzarli. Questo Codice non fu un prodotto di una fantasia focosa, e più zelante per una gran rivoluzione, di quello fosse riflessiva su i mezzi per renderla infallibile. Weishaupt non ne avea formato il piano senza prevederne gli ostacoli. Nominando suoi intimi seguaci li primi allievi, che gli era riuscito sedurre, non avea però osato di scoprirsi a loro su tntta la profondità de' suoi misteri. Contento di aver gettato i fondamenti , non si affretto di alzar un edifizio, che troppo gli premeva di rendere durevole, per esporsi a vederlo crollare da Tomo III.

se stesso, per disetto delle necessarie precauzioni a consolidarlo. Da cinque anni intieri ando egli meditando, e ben comprese, che avrebbe dovuto meditare anche più sopra questa profonda condotta, che doveva assicurar le sue trame. Il suo capo pensoso combinava in silenzio, e adagio quel complesso di leggi, o piuttosto di astuzie, d'insidie, sulle quali egli regolava la preparazione dei Candidati, i servigi degl' Iniziati, le funzioni, i diritti, la condotta dei Capi, e fino la sua propria. Egli andava tasteggiando tutti i mezzi di seduzione, li pesava, li paragonava, li provava tutti ad uno ad uno, e quando sembrava essersi deciso per alcuno, si riserbava di cangiarlo ancora, se gli fosse riuscito d'inventarne un peggiore.

Intanto i primi suoi discepoli, divenuti suoi Apostoli, facevano per lui delle conquiste; egli stesso aumentava il numero de' suoi Adepti, li dirigeva colle sue lettere ; proporzionava le sue istruzioni alle circostanze, e coll'arte di far uso a tempo, e luogo delle promesse, teneva sospesa la loro attenzione su gli ultimi suoi misteri. Annunziava ai suoi confidenti una morale, una educazione, una politica del tutto nuove; e quelli potevano ben prevedere, che le sue promesse terminerebbero in una morale sfrenata, in una religione senza Dio, in una politica senza legge, e senza dipendenza ( Scritti orig. to. 1. , lett. a Mario, ed a Catone); ma egli non osò ancora di svelarsi intieramente. Il suo Codice gli sembrava ancora imperfetto; i suoi aggnati non crano abbastanza ben tesi ; egli ne attendeva la perfezione più dal tempo, e dall'esperienza, che dalle sne meditazioni. In tale aspetto egli rappresenta

se stesso, quando la premura de'suoi allievi, per sapere gli ultimi suoi secreti; incolpandolo di lentezza, lo costrinse a loro rispondere: "Tocca " al tempo, e all' esperienza d'istruirci; io mi "convinco tutti i giorni, che ciò, che ho fatto "l'anno scorso, lo faccio al presente assai meglio. "Lasciatemi dunque considerare ciò, che conduce al fine, e ciò, che ne allontana; ciò, che i no- stri farchbero da se seesai, e ciò, che da loro "aspettar non si potrebbe senza assistenti, e gui- darli = Ricordatevi, che cosa fatta in fretta, "tosto perisce = Lasciate, lasciatemi fare; il "tempo, ed io siamo due" (Scritti origato. t." tempo, ed io siamo due" (Scritti origato. t.» lett. a Mario, e a Catone, 3, 4, 47, 60. ec.).

Le continue meditazioni di Weishaupt non s'aggiravano già sul suo oggetto; esso non variò mai nella sua mente. Non più religione, non più Società, non più leggi civili, non più proprietà, su sempre il termine fisso delle sue trame; ma bisognava condurvi li suoi Adepti senza esporre, nè il suo segreto, nè la sua persona; e lo scellerato conosceva troppo bene il suo delitto per non provare delle angoscie; perciò lo vediamo scrivere a'suoi confidenti: " Voi sapete le cir-" costanze, nelle quali mi trovo; mi conviene " dirigere ogni cosa per mezzo di cinque, o sei " persone; conviene assolutamente, ch' io resti " ignoto per tutto il tempo della mia vita, e " fino alla maggior parte de' nostri stessi Asso-" ciati = Sovente mi trovo oppresso dal pensiero, " che con tutte le mie meditazioni, miei servi-"gj, e fatiche, io non faccio, che filar la mia " corda, e piantar il mio patibolo : basta l'in-" discrezione, o l'imprudenza di un solo a ro-" vesciare il più bell' edifizio " ( ivi lett. 11. e

26. ). Altre volte, provandosi mostrarsi superiore a questi timori, e rimproverando nonostante a suoi Adepti alcune, mancanze di precanzione, diceva loro: " Se i nostri affari vanno adesso così male, " tutto fra poco sarà perduto; la colpa allora ri-" caderebbe sopra di me, e come l' Autore di " tutto, io sarei ancora il primo sagrificato. Non " è però, ciò, che mi spaventa; io saprei addos-" sarmi tutto . Ma , se l'imprudenza dei fratelli " deve costarmi la vita, almeno non abbia io a " vergognarmi in faccia ai pensatori, e a rim-" proverarmi di essere stato un imprudense, un " temerario " ( Lett. 22. ) . Per la qual cosa il maggior interesse di questo famoso cospiradore consisteva nel formare il suo Codice con tutte le precauzioni valevoli a sottrarlo dal supplizio, e nell'istesso tempo assicurare il successo delle sue trame. Finalmente dopo cinque anni di meditazioni dalla sua parte, e soprattutto, con la scorta del Baron Knigge, che vedremo rappresentare una parte importante nell'Illuminismo, Weishaupt potè fissare il corso de'suoi misteri, e compilare il Codice della sua Setta, cioè, l'unione dei priucipi, delle leggi, e del governo, adottata per gl'Illuminati, affine di arrivare al grande oggetto della loro Congiura. Prima però di condurre i nostri lettori nell'immenso Dedalo di questo Codice, diamo un'idea generale del sistema, che l'ispirò all' Autore .

Quanto più si mediterà sulla parte di cotesto Codice, che noi faremo conoscere, quando tratteremo dei misteri dell'Illuminismo, tanto più s' intenderà, che Weishaupt, adottando i prineipi di eguaglianza, e di liberrà propagati dal filosofismo del secolo, altro non fa, che dare a

questi principi una nuova forma per giungere alle ultime conseguenze dell'empietà, e dell'Anarchia la più assoluta. I Sofisti allievi di Voltaire, e di Rousseau, avevano tutti cominciato dal fissare, che tutti gli uomini erano eguali, e liberi; e circa la religione avevano conchiuso, che niuno, neppure in nome di un Dio, che si rivela, avesse diritto di prescrivere regole alla loro fede : ed annullata l'autorità della Rivelazione, non avevano lasciato per base della religione, che i sofismi di una ragione continuamente traviata. dalle passioni; e per mezzo dei loro Adepti avevano annientato tutto il Cristianesimo . Sopra i Governi, sullo stesso fondamento di essere gli uomini eguali, e liberi, aveano conchinso, che tutti i Cittadini avevano un egual diritto a formare le leggi, ed al titolo di Sovrano; e questa conseguenza abbandonando l'autorità ai capricci della moltitudine, non restava più per forma dei Governi, che il Caos, e i Volcani del Popolo Democrata, e Sovrano.

Weishaupt ragionando sugli stessi principi, credette veder tutti i Sofisti, e il Popolaccio Democratico, troppo timidi ancora sulle conseguenze; e perciò ecco tutti i suoi misteri nella loro essenza: "L'eguagliauza, e la libertà sono i diritti essenziuli, che l'uomo, nella sua origimaria, primitiva perfezione, ricevette dalla Natura. La prima lesione alla libertà fu portata dalle Società politiche, ossia Governi; la prima lesione all'eguaglianza fu fatta dalla proprietà, e i soli appoggi della proprietà, e dei "Governi sono le leggi religiose, e civili. Dunque per ristabilire l'uomo ne suoi primitivi diritti di libertà, e di eguaglianza, bisogua

" cominciare dal distruggere ogni religione, ogni
" Società civile, e finire coll'abolizione d'ogni

" proprietà. "

Se la vera filosofia avesse avuto ingresso nelle Logge Illuminate, ella avrebbe dimostrato agli Adepti non mene, che al loro Maestro l'assurdità del loro principio, dalla stravaganza, e scelleratezza delle conseguenze; avrebbe insegnato loro, che i diritti, e le leggi del primo nomo, solo ancora sulla terra, o padre di una generazione poco numerosa, non furono, e non dovevano essere i diritti, e le leggi dell' uomo sulla terra popolata da' suoi simili. Avrebbe aggiunto, che la Natura, ordinando all' uomo di moltiplicarsi su questa terra istessa, e di coltivarla, con questo solo gli annunciava il destino della sua posterità, di vivere un giorno sotto l'impero delle leggi sociali. Avrebbe osservato, che senza proprietà questa terra sarebbe rimasta incolta, e deserta; che senza leggi religiose, e civili questo immenso deserto non nutrirebbe, che delle Orde sparse di vagabondi, e di selvaggi. Da ciò il Bayaro Illuminato avrebbe dovuto conchiudere. che la sua eguaglianza, e libertà, lungi di essere i diritti essenziali dell'uomo nella sua perfezione, altro non sono, che un principio di degradazione , e di bratalità , s' elleno non possono sussistere, che con li suoi anatemi contro la Proprieta, la Religione, e la Società. Ma la vera filosofia non è ascoltata alla scuola di Weishaupt. Col suo detestabile genio all'errore, egli applaudi al sofisma, e ne fece la base del suo sistema, e l'ulteriore segreto de' suoi misteri .

Io non dovrò già semplicemente provare, che questo sia il grand' oggetto della sua Congiura,

e dell'ulterior rivoluzione, ch'egli con tutti i suoi Adepti ci prepara. Per dimostrare sino all' evidenza questo grande oggetto delle sue trame , non avrei , che a citare le benedizioni del Jerofante Illuminato alle Orde erranti senza leggi , e senza governo, e le sue maledizioni contro gli uomini domiciliati, soggetti ai loro capi, e che formano una Patria. La Congiura comparirebbe in tutto il suo lume in queste minaccie del Jerofante: sì , i Principi, e le Nazioni spariranno sulla terra; verrà questo tempo, in cai gli uomini non avranno altro libro, che quello della Natura ; questa Rivoluzione sarà l'opera delle Società secrete ; e questo a uno de nostrigrandi misterj ( Vedi qui sotto il discorso su i misteri ) . Queste sole parole del Codice Illaminato direbbero tutto ciò, ch'io avrei a dimostrare sull'oggetto istesso della Congiura, e sull'estensione dei progetti della Setta. Ma col rendere soltanto evidente la Congiura, io poco avrei fatto per la pubblica salvezza. Învece di veder una Setta terribile, e formidabile, i Popoli, e i loro Capi forse non vedrebbero nell'Illuminismo, che una turba d'insensati premeditanti una chimerica rivoluzione, senza mezzi, e perciò poco pericolosa; e troppo degna di disprezzo per meritare delle precauzioni. La scelleratezza troverebbe la sua scusa nello stesso suo eccesso, e proseguirebbe le sue diaboliche trame con tanto più di confidenza, attività, e successo, quanto più il suo oggetto sembrerebbe impossibile. La Società si troverebbe disciolta ; voi perdereste le vostre leggi , i vostri Altari, le vostre proprietà solo per aver credute di non poterle perdere; voi dormireste quieti sull'orlo del precipizio, e vi cadereste per non

aver veduto, che il delirio della mano, che lo scavava; voi credereste poter burlarvi dei progetti dell' Illuminismo, e voi non sapreste con quanto fondamento i Jerofanti dicono ai loro Adepti: la sciate, che i derisori ridano, e i beffardi beffino; colui, che paragona il passato al presente, vedrà, che senza essere deviata dalla sua carriera, la Natura s'avanza per le sue strade. I suoi passi sono insensibili all' uomo poco averzo' ad osservarla; ma non isfaggono già al

filosofo (ivi).

lo ho dunque qualche cosa di più a fare per la pubblica salvezza, che di dimostrare solo l'esistenza, la realtà, e l'estenzione delle trame della Setta ; io debbo render sensibili i pericoli vostri , e quelli dell' intiera Società in faccia a queste trame. lo debbo far palese una carriera, un' arte, che affrettano dei misfatti, e rendono imminenti delle rovine, che si credono chimeriche. Devo sviluppare il complesso di un sistema, del quale ogni legge, ogni massima, ogni disposizione sono un passo alla rivoluzione, che deve colpire di morte la Società. Io dunque non dirò solo ad ogni cittadino: ecco ciò, che si trama contro la vostra Religione, la vostra Patria, la vostra Nazione, le vostre proprietà, e contro l'esistenza d'ogni Società, chiamata Nazione, o Popolo: questo impegno, per disgrazia, sarebbe facile ad adempire. lo debbo dire, e dico ad ognuno: ecco in questa trama ciò, che forma i pericoli vostri, e della Patria. Conviene, che vi mostri la moltiplicità dei ripieghi unita all'eccesso della malvagità, dove voi credete di non aver a scoprire, che l'eccesso del delirio filosofico, e la nullità dei mezzi .

Weishaupt, al pari di voi, aveva preveduto degli ostacoli alla sua Congiura; può dirsi ancora , ch' ci li credette più reali , e più grandi di quello, che aveva ragione di temere. Ciò che i suoi più famosi Adepti credevano dire ad onta de'loro compatrioti, convien dirlo a loro onore; Weishaupt in mezzo ai fedeli Bavari, amanti del loro Dio, e del loro Principe : Weishaupt, studiando in oltre gli uomini meno nel loro commercio, che nelle proprie speculazioni, e su i libri, ignorava in massima parte ciò, che il filosofismo del secolo avea già fatto in favor de'suoi sistemi ( V. ultimi schiarim. di Filone ). Gli uomini di età civile gli sembravano ancora troppo contaminati delle antiche opinioni sopra la religione, e sopra i Governi. Questo errore smentito, per disgrazia, troppo dai fatti, differendo la sua speranza, non fece, che aumentare le sue meditazioni, e le precauzioni del suo genio, per rendere tosto, o tardi infallibili i suoi successi. Egli disse a se stesso, e a'suoi confidenti: " Nelle mie "mire io non posso impiegare gli uomini, quali " sono; conviene ch' io me li formi. Conviene " che ogni classe del mio Ordine sia una scuola di " prova per la seguente; e tutto ciò non può " farsi , che con il tempo " [ Scritti orig. to. 1. lett. a Catone]. Per trovare questo tempo, egli fissò i suoi sguardi principalmente sulla gioventù, in quell'età, in cui, entrando nel mondo, è suscettibile di una educazione erronea; per essere l'età di tutte le passioni. Esporrò in seguito ciò, che ha fatto abbreviare e questo tempo, e questa educazione, offerendogli legioni d'Adepti già preparati per i suoi misteri. Convien nonostante conoscere a fondo questo Codice; imperciocchè,

se la rivoluzione francese dovesse ancora cominciare, basterebbe esso solo per renderla prossima, e infallibile; e supposta ancora depressa, ed estinta al presente la rivoluzione francese, basterebbe questo Codice solo a dare i mezzi all'Illuminismo per farla rinascere, e renderla ancora più fatale. Studiamo dunque questo Codice della Setta; essa si è accevacciata in un labirinto, che copre i suoi andamenti. Bisogna per vostro interesse, che ei seguitiate, e non vi stanchiate di osservare le insidie, ch' ella vi tende. Considerate, con qual arte ella le semina sotto i passi de' suoi allievi; con qual precauzione ella sceglie, chiama, e dispone i suoi A'depti. Sembra lenta nell'avanzarsi, ma ella è sicura. Le sue molle sono occulte, ma convien vedere con qual forza, con qual costanza ella sa muoverle, e dirigerle al disastro comune. Voi avere veduto il Popolo traviare, agitarsi, e divenire furioso; conviene, che voi sappiate, com'ella ha formato quelli, che lo traviarono, lo sollevarono, e lo resero atroce.

Weishaupt ha per principio costante, e indubitabile, che " la grand'arte di rendere infallibile una rivoluzione, qualunque ella sia, è quella d'allumtuare i Popolii Illuminarli, secondo lui, è è di condurre insensibilmente l'opinion pubbile a desiderare quei cangiamenti, che sono "l'oggetto della rivoluzione premeditata. Quando l'oggetto di questo desiderio non possa manifestarsi seuza esporre colui, che l'ha conceputo alla vendetta pubblica, allora conviene saper propragare l'opinione nell'intimo delle Società secrete. Quando l'oggetto di questo desiderio è una rivoluzione universale, tutti i membri di questo "Società, tendendo all'istesso fine, ed ajutandosi "Società, tendendo all'istesso fine, ed ajutandosi

" I'un l'altre, debbono cercare a dominar invi-" sibilmente, e senz' apparenza di mezzi violen-" ti , non già sopra la parte la più eminente, o " la meno distinta d'un sol Popolo, ma sopra gli " uomini d'ogni Stato, d'ogni Nazione, d'ogni " Religione. Ispirare da per tutto lo stesso spi-" rito; dirigere tutti gli uomini sparsi sulla ter-" ra , nel maggior silenzio, e con tutta la possi-" bile attività, verso lo stesso oggetto. " Ecco ciò, ch'egli chiama problema, che resta ancora da sciogliersi nella politica degli Stati, e sul quale si fonda il dominio delle Società secrete . e che deve portar sopra ogni cosa l'impero del sno Illuminismo (Discorso su i Misteri) . " Que-" sto Impero una volta stabilito per l'unione, e " la moltitudine degli Adepti; deve poi succedere " la forza dell' Impero invisibile : legate allora " le mani a tutti coloro , che resistono : soffo-" cate la malvagità nel suo germoglio: cioè, " distruggete tutto il resto degli uomini, che non " avrete potuto convincere ( ivi ) . " Chi dà tali lezioni, non è uomo da ributtarsi per isdegno. Weishaupt, tenendo secreti i suoi misteri, e l'ula timo suo oggetto, capiva benissimo, che conveniva preparare gli uomini per luago tempo con le lezioni della Natura stessa, e della filosofia. Se avesse trovato dei già prevenuti, egli avrebbe saputo abbreviare per essi gli anni di prova. Ma egli aveva bisogno dell'opinione, e delle braccia d'una intiera generazione; e perciò le leggi, delle quali egli ha composto il suo Codice; tendono a moltiplicare il numero degli Adepti, e dirigere con mano invisibile i loro pensieri, i loro desideri, le loro azioni, e gli sforzi comuni . A tenor di queste leggi la Setta è divisa in

due grandi classi, ognuna delle quali ha le suc suddivisioni, e graduazioni proporzionate ai pro-

gressi degli Adepti.

La prima classe è quella delle preparazioni. Ella si suddivide in quattro gradi, di Novizio, di Minervolte, d'Iliuminato minore, d'Illuminato maggiore. A questa classe appartengono i gradi intermedj, che si possono chiamare d'intrusione, e sono quelli, che la Setta toglie in imprestito dalla Massoneria, come un mezzo di propagazione. Di questi gradi Massonici il Codice Illuminato ammette i tre primi senza alterazione, e sidatta poi iu particolare alle mire della Setta, come ultima preparazione a suoi misterj, il grado di Cavalier Scozzese, chiamato anecoa l'Illuminato Direttore.

La classe dei misteri si divide ancor essa in piccoli, e grandi misteri. Ai piccoli misteri appartengono il Sacerdozio della Setta, e la sua Amministrazione: due gradi, ch'ella intitola; l'uno dei suoi Preti, l'altro dei suoi Reggenti, o Principi. I grandi misteri hanno per gradazione, il Mago, ossia il Filosofo, e in fine l'Uomo-Re. Il fiore di questi ultimi compone il Consiglio, e il grado di Areopagita (Vedi Scritti orig, c. 2., part. 2. pag. 8., e nuovi schiarim. di Filone pag. 80, ec.).

Vi è in tutte queste classi, e in tutti questi gradi, un uffizio importante, e comune a tutti i fratelli, ed è quello, che il Codice disegna sotto il nome di fratello Instituante, od arrolazore. Da questo uffizio dipende tutta la forza della Setta, essendo quello, che fornisce soggetti a tutti i gradi. Weishaupt ne conosceva troppo l'importanza per noi, impiegarvi tutto il suo genio. Impiegarvi tutto il suo genio. Impieghiamo ancora noi le nostre prime eure

a farlo conoscere.

## CAPITOLO III.

PRIMA PARTE DEL CODICE ILLUMINATO. IL FRATELLO INSINUANTE OD ARROLATORE.

er fratello Insinuante conviene intendere quì l'Illuminato, che si affatica a guadagnare soggetti al suo Ordinc. Vi sono dei fratelli specialmente destinati a tal uffizio, quasi Missionari della Setta, inviati dai Superiori nelle diverse Cistà, e Provincie, e fin anco nelle lontane Contrade per propagare, e stabilire delle nuove Logge . Questi , oltre le regole comuni ad ogni fratello Arrolatore, hanno delle istruzioni particolari per i gradi più avanzati. Questi, a tenor delle lettere di Weishaupt , debbono essere talvolta i più imbecitti, talvolta i più ingegnosi dei fratelli. Con gli uni, egli è più sicuro della loro cieca sommissione alle regole, che loro impone, e dalle quali egli esige di non punto staccarsi : cogli altri , per poco , che abbiano di zelo ; se fossero meno puntuali, se trasgredissero alcena delle sue leggi, almeno non sarebbero di quelle, la di cui violazione comprometterebbe, o l'ordine, o la loro persona; ed egli si lusin,

ga, che saprebbero ripararvi con qualche nuovo ripiego. Non vi è Illuminato, di qualunque dose di talento, che non debba, almeno una, o dne volte, far l'uffizio di fratello Insinuante con qualche successo, ed acquistare all'Ordine uno, o due Soggetti, sotto pena di rimanere perpetuamente nei gradi inferiori. Si dà qualche dispensa per li fratelli d'alta sfera; ma in generale la legge è formale per tutti, riguardo a quest' obbligo ( scritti origin., riforma degli Statuti art. 18.). In ricompensa, per animare lo zelo dei fratelli, ella gli stabilisce Superiori d'ogni Novizio, da loro acquistato all' Ordine ; ed in tal modo , dic'ella, ogni Illuminato può formarsi da se stesso un piccolo Impero, e nella sua picciolezza acquistare grandezza, e potenza (ivi).

Tale è dunque il primo dovere imposto ad ogni Illuminato per la propagazione della Setta; tal' è ancora l'uffizio, che importa di subito conoscere', per sapere a qual grado l' Istitutore ha saputo portar l'arte della seduzione. Le varie parti di questa incumbenza si riducono a tre. Alcune delle sue regole insegnano al fratello Iusinuante a distinguere i Soggetti da scegliere, o da escludere. Altre lo istruiscono, come deve regolarsi per condurre all' Ordine chi egli ne crede degno ; le ultime infine contengono l'arte di formare i Novizi, e d'imporre loro le catene dell' Illuminismo, anche prima di esservi ammessi. Per imparare a conoscere i Soggetti da arrolarsi, ogni Illuminato deve cominciar da munirsi di un Taccuino in forma di giornale, Diarium; spierà continuamente le persone, che gli sono attorno amici, parenti, nemici, indifferenti, tutti in somma, niuno eccettuato, saranno l'oggetto delle sue ricerche. Egli cercherà di scoprire la loro parte forte, e la debole, le loro passioni, i pregiudizi, i legami, le azioni soprattutto, gl'interessi, lo Stato, in una parola, tutto ciò, che può dare le cognizioni più particolari di loro; ogni giorno egli noterà nel suo Taccuino ciò, che avrà osservato in tal genere. Questo Spionaggio, ch'è dovere costante d'ogni Isluminato, avrà due vantaggi; l'uno generale per l'Ordine, e suoi Superiori, l'altro per l'Adepto. Ozni mese egli farà due volte l'estratto delle sue osservazioni, e trasmetterà il tutto ai suoi superiori; e con ciò l'Ordine sarà informato degli. nomini di ciascuna città, d'ogni villaggio, da quali possa sperare protezione, o temere contrarietà; e potrà scegliere tutti i mezzi opportuni per guadagnar gli uni, o schivare gli altri. In quanto all'Adepto insinuante, egli con ciò conoscera meglio i soggetti, dei quali può proporre l'accettazione, e quelli, ch' ei crede dover escludere. Nelle note, ch'egli presenta ogni mese, non mancherà di esporre le ragioni o dell'uno, e dell'altro ( Scritti orig., riform. de' Statuti, art. o. 13. e segg. Instruz. per gl'Insinuanti, sez. XI. n. 1. 3. e 5., Lett. 4. ad Ajace ).

Mentre che l' Insinuante si occupa tutto a conoscere gli altri, egli si guarderà bene di farsi conoscere come Illuminato. La legge espresa per tutti i fratelli è proposta specialmente pel buon successo degli Arrolatori. A questi ancora il Legislatore raccomanda tutto l'esteriore di virtù, di perfezione, e la cura di evitare gli scandali, senza di che resterebbero privi della loro autorità su gli animi (scritti orig. to. 2. lett. 1. e. 9). Sopra tutto, per i fratelli Arrolatori, la legge

impone: applicatevi alla perfezione interiore, ed esteriore : ed-acciocchè non temessero, che tale perfezione consistesse in trionfare delle loro passioni, e rinunziare ai piaceri del Mondo, aggiunge espressamente per loro: applicatevi all'arte di contraffaivi, d'occultarvi, di mascherarvi, osservando gli altri per penetrar nel loro interiore . A questo fine , nel sommario del Codice Illuminato i tre grandi precetti, taci, sii perfetto, mascherati, spiegandosi l'uno per l'altro , si seguitano quasi immediatamente nell' istessa pagina ( scritti orig. tom. 1. pag. 40. n. 4., 6. e 8. ) Così ben istruito l'Insinuante deve studiare, quali sono le persone, che l' Illuminismo rigetta, e quelle, ch' egli può introdurvi. Senza un' espressa licenza non ammetterà nell'Ordine ne Pagani , ne Ebrei ; e porrà sulla stessa riga tutti i Monaci ; soprattutto sfuggirà gli ex-Gesuiti come la peste ( nuovi lavori di Spart., e di Filone, Istruz. dei Preset., e sup. 10eali pag. 153. lett. 2., e scritti orig. instr. pro recipient. n. 5. 1.). E'chiara la ragione di queste esclusive. Parlar di religione, e ammettere senza precauzione degli Ebrei, e dei Pagani, si sarebbe manifestato troppo presto in cosa consisteva questa religione. Il non rigettare i religiosi, sarebbe stato un esporsi ad essere svelato dai suoi propri Adepti .

L'arrolatore rigetterà ancora ogni indiscreto ciarlone, ogni uomo orgoglioso, ostinato, incostante, e avaro, non meuo che chiunque fosse dato agli eccessi della crapola; li di cui vizj nuocerebbero alla riputazione di virtà, della qualo l'Ordine ha bisogno; tutti quelli infine, che la viltà, e rozzezza di costumi renderebbero troppo

intrattabili per avere speranza di poterli piegare, e renderli utili (Istruz. pro recip. p. 94., e lett.

Wi Weish. , passim ) .

Rigettate i brutali, i rozzi, e gl'imbecilli, dice ancora il capitolo delle esclusioni. Vi è però quì un'eccezione a fare. Escludendo gl'imbecilli, Weishaupt non ignorava, che vi è una specie di buoni uomini, che possono dirsi sciocchi, ma ai quali non convien dirlo, perchè dalla loro sciocchezza si può cavare qualche vantaggio; come quelli, che occupando un certo rango nel mondo, come un certo Baron d'Ert, senza avere spirito, hanno però degli scudi. " Questi sono " buona gente, dice il Legislatore illuminato, e " ci conviene averne; fanno numero, augent nu-" merum, & ararium; all'opera dunque; = bi-" sogna ben che questi Signori mordano l'amo. " Ma guardiamoci bene di loro considare i nostri " segreti; questa sorte di gente dev'essere sem-" pre persuasa, che il grado, in cui essa si " trova, sia l'ultimo " (scritti orig., vedi le prime lett. ad Ajace, ed a Catone ). Finalmente vi è una semi-esclusione per i Principi. Il Codice porta, che non saranno ammessi, che di rado; e ricevuti ancora, non saranno innalzati oltre il grado di Cavalier Scozzese, cioè che sarebbero fermati alla porta dei misteri. Noi vedremo poscia il Legislatore trovar uno spediente per aprire questa porta si Principi, senza dir loro di più ( Grado di Reggente pag. 154. lett. N ); e soprattutto senza mostrar loro certe leggi dell'Ordine ( Istruz. del Provinciale n. 16. ).

Non saprei dire, se vi fosse ancora uno spediente di questa specie per l'eccezione della regola, ch'esclude le donne: ciò, che vi è di certo,

Tom. III.

si è, che lungo tempo almeno questa regola non fu, che provvisoria, e che molti fratelli erano risoluti di cancellarla. I Massoni avevano le loro Adepte ; gl' Illuminati vollero ancor essi aver le loro, e di due sorta. Il progetto scritto di pugno di Zwach, il più intimo amico, e confidente, l'uomo incomparabile di Weishaupt, è concepito in questi termini: " Piano per un Ordine " di donne . = Quest' Ordine avrà due classi , for-" mando ciascuna la loro Società, ed avendo an-" cora ognuna il loro segreto a parte. La prima " sarà composta di donne virtuose; la seconda " di donne volubili, leggiere, voluttuose. Le une, " e le altre debbono ignorare di essere dirette da " uomini . Si farà credere alle due superiore, " che sopra di loro vi sia una madre Loggia dello " stesso sesso, che loro trasmette degli ordini, che " in fatti saranno dati da uomini . I fratelli in-" caricati di dirigerle, faranno pervenir loro le " lezioni, senza darsi a conoscere. Essi condur-" ranno le prime con la lettura di buoni libri: " e le altre con istruirle uell' arte di soddisfare " segretamente alle loro passioni. " A questo progetto è unito un preliminare, che disegna l'oggetto , e l'utilità delle sorelle Illuminate in questi termini: " Il vantaggio, che si può promet-" tere da quest' Ordine sarebbe in primo luogo " di procurare al vero Ordine tutto il denaro, " che le sorelle comincierebbero a pagare, ed in " seguito tutto quello, che prometteranno di pa-" gare per i segreti, che loro si scoprirebbero. " Questo stabilimento servirebbe inoltre a soddisfare tutti quei fratelle, che hanno inclinazione per i piaceri (Scritti orig. t. 1., sez. V.). A questo progetto di Zwach, degnamente no-

mato il Catone degl' Illuminati, si trovava ancor annesso il ritratto di q5. giovinette, o Dame di Manheim, fra le quali, senza fallo, dovevano essere scelte le fondatrici della doppia classe. Non avendo le circostanze secondato gli sforzi del nuovo Catone, diversi altri fratelli escono in campo per promovere lo stesso progetto. Il Sig. Distfurt, noto sotto il suo vero nome a Wetzlar, come Assessore della Camera Imperiale, e noto nell'istesso tempo sotto il nome di Minosse fra gl'Illuminati, e presso loro innalzato al grado di Reggente, e alla dignità di Provinciale, sembra disputare al fratello Ercole, e fino al fratello Catone istesso l'onore dell'invenzione. Almeno niuno più di lui mostra desiderio della fondazione delle sorelle Illuminate. Egli se n'è già espresso con Knigge; egli stimola di nuovo Weishaupt, e quasi dispera di poter condurre gli uomini al grande oggetto senza l' influenza delle Adepte . Nell' ardore del suo zelo egli offre per prime Adepte la propria moglie, e quattro cognate, la maggiore delle quali è molto atta per sorella filosofa nell' età di 24. anni ; ella è molto superiore al suo sesso in punto di religione; e pensa appunto come lui. Egli è Reggente, e Principe Illuminato; ed ella sarebbe Reggente, e Principessa Illuminata. Per gli ultimi misteri, colla sposa dell' Adepto Tolomeo, l' una corrisponderebbe con suo padre, l'altra col suo marito. Le due Principesse Illuminate sarebbero le sole dell' Ordine . delle Adepte a sapere, ch' esso fosse diretto da uomini. Esse presiederebbero alle prove delle Minervali, e finirebbero con iscoprire alle più degne i grandi progetti delle sorelle per la riforma dei Governi, e la felicità del genere umano (Scritti orig., lett. di Minos. p. 169.).

A dispetto di tutti questi piani , e dell' ardore dei fratelli, non sembra che il loro legislatore abbia mai aderito allo stabilimento delle sorelle Illuminate; ma vi suppli colle istruzioni date agli Adepti Reggenti, avvertendoli, che senza comunicare alle donne il segreto dell' Ordine, v'era il modo di far servire all'Illuminismo questa influenza, ch' elleno hanno tanto spesso sugli uomini: che il bel sesso avendo una gran parte del mondo a sua disposizione, " l'arte di " lusingarle per guadagnarle, era uno degli studi " i più degni di un Adepto; ch'esse erano tutte, " più , o meno condotte dalla vanità , dalla cu-" riosità, dai piaceri, o dalla novità: e che con-" veniva servirsi di tali mezzi per cattivarle, e " renderle utili all' Ordine " ( Nuovi lavori di Spart., c di Filone, Istruz. di Regg. n. 6.). Ma egli però rimase fermo nell'escludere da tutti i gradi li ciarloni, e le donne; e l'articolo 6. per il fratello arrolatore non fu punto cancellato.

Ma tutte queste esclusioni lasciavano ancora ai fratelli arrolatori un campo assai vasto da esercitare il loro zelo con quelli, che il legislatore a loro raccomanda. Di questo numero sono in generale le persone giovani d'ogni condizione dai 18. sino ai 30. anni. Coloro, la di cui educazione non è ancora campita, sono i più cari all'Odine, sia perchè speri d'insinuar loro più facilmente i suoi principj, sia perchè si attenda dalla loro parte più gratitudine, e zelo per la dottrina, che riconoscano d'aver avuta unicamente da lni. (Scritti orig., Istruz. pro recip. p. 54. n. 4. 55., n. 18.). Questa preferenza però non esclude gli unomini di una certa età, e purchè siano ancorabili a prestare servigio, e si trovino di già ime-

bevoti dei principi dell'Illuminismo (Scritti orig. to. 2. sec. parte, e grado di Reggente). Ella è più speciale per quelli, la di cui condizione può assicurare protezione, e stima. S' incarica agli arrolatori d'insinuarsi presso tali persone per

farne degli Adepti.

Vi sono certi uomini, che maneggiano la parola, come vogliono, e vi uniscono l'attività, e la destrezza. Questa gente, Procuratori, Avvocati, e Medici, dice Weishaupt, sono talvolta veri demoni, difficili a condurre; ma de quali la presa è sempre buona, quando si possono avere (Scritti orig. t. 1., lett. ad Ajace ) . L'arrolatore è avvertito, che l'Ordine ha bisogno d'Artisti, e d'Operaj d'ogni genere, Pittori, Incisori, Orefici, Fabbri, ma specialmente Libraj, Maestri di Posta, e Maestri di Scuole. Sapra in seguito l'uso, che l'Illuminismo ne dovrà fare ( Istruz. Insin. n. 4., lett. di Weis. passim , e grad. di Regg.). In questa moltitudine vi è una scelta da fare, spesso indicata dal legislatore. " Cercatemi, dic'egli, per esempio, a suoi arro-" latori, cercatemi dei giovani accorti, e destri. " Abbiamo bisogno di Adepti insinuanti, intri-" ganti, fecondi in ripieghi, arditi, intrapren-" denti, inflessibili, pieghevoli, ubbidienti, do-" cili , c socievoli. Cercatemene ancora dei po-" tenti , ricchi , nobili . Nulla risparmiate per " farmi avere di tal gente. Se i Cieli non va-" gliono , fate valer l'Inferno: Fledere si nequeas " superes, Acheronta moveto" (Lett. 3. ad Ajace).

Quanto alle varie religioni, il legislatore illuminato preferisce i discepoli di Lutero, e di Calvino ai Cattolici; ama più di aver i primi per Adepti, e questa riflessione dovrebbe almeno di-

amonth Con

singannare quei Protestanti, che si ostinano a credere, che la Religion Cattolica sola sia in preda all'odio dei rivoluzionari. Senza dubbio le fanno onore di odiarla soprattutto, come perfettamente opposta alla loro empietà, e alla loro anarchia religiosa, e civile; ma era appunto con la mira di lasciare ai Protestanti la loro religione, che Weishaupt dava loro una segnalata preferenza nella speranza di renderli più utili alle sue macchinazioni? Questa preferenza non è dubbia, scrivendone egli all'Adepto incaricato di procurargli nn uomo abile per i suoi misteri, e per piantare in seguito una Colonia del suo Illuminismo. Se un tal uomo forse un protestante, mi piacerebbe assai più (Scritti orig. to. 1. lett. a Tiberio p. 223. ). Il più famoso Adepto di Weishaupt mostra sempre la stessa predilazione; e vuole ancora, che sieno soppressi certi passi de' suoi misteri per non rivoltare i Cattolici. Egli sembra sempre dire, come Federigo II. Noi altri Protestanti ci avanziamo più presto (Ultimi schiarim. di Filone ). Certamente questa preferenza indica almeno lo stesso progetto, e la medesima speranza di annichilare le leggi religiose, e civili del Protestantismo. Quei di Lamagna non si sono lasciati ingannare, e si sono sempre opposti con vigore all' Illuminismo .

Una preferenza d'altro genere è quella, che Weishaupt dà alle persone stabilite, e domici-liate nelle Città, come sono i mercanti, e i canonici, sul riflesso, che sono più al caso di estemdere la sua dottrina con più d'assiduità, e fissgrla nel loro Cantone (Instruz. del Provinc.; scritti orig. to. 1. II. part. p. 36. n. 3.). Per una ragione ancor più facile ad apprendere, gli arro-

latori studieranno soprattutto a far degli Adepti tra i muestri di scuolu, nelle accademie militari, ed altri di questo genere, e fino, se potessero, fra i superiori dei seminari ecclesiastici (idem n. 11. 13.). Nulla devono omettere per arrolare gli ufizziali del Principe nei Dicasteri, e nei Consigli. C.-lui, che ha guadagnato questo punto, dice il Codice, ha fatto più, che se avesse guadagnato lo stesso Principe (idem n. 15.). In fine il capo degli arrolatori deve reclutare tutto ciò, che può piegarsi all'Illuminismo, ed essergli utile (Idem n. 15.).

In questa lista di gente da ingaggiarsi vi è ancora una preferenza specialmente notata da Weishaupt nella scelta degli Adepti . " Oltre le " accennate qualità, dic'egli ai suoi insinuanti, " abbiate riguardo alle forme esteriori , agli uo-" mini ben fatti , ai giovani avvenenti . Questa " gente d'ordinario ha cestumi dolci, e il cuore " tenero; formati che sieno, divengono più abili " alle negoziazioni; un primo incontro previene " in lor favore. Eglino per verità non hanno la " profondità delle fisonomie tetre; non sono di " quelli, che si possono incaricare d'una se-" dizione, o della cura di suscitare il Popolo. " Ma ancor per questo si ha da saper scegliere " le persone. A me soprattutto piacciono quegli " uomini, de' quali si legge l'anima negli occhi, o colla fronte libera, e scoperta, con guardo " franco. Gli occhi, soprattutto, esaminateli " bene ; essi sono lo specchio dell'anima, e del " cuore. Non trascurate neppure nelle vostre os-" servazioni il contegno, il portamento, la voce. " Tutto questo giova per conoscere quelli, che " sono a proposito per noi " ( Lett. undecima a Mario , c Catone ) . Finalmente quelli soprattutto, che hanno sofferto qualche disgrazia, non per semplici accidenti, ma per qualche ingiustizia, cioè quelli, che con più di certezza si possono contare fra i malcontenti: ecco i veri uomini, che convien chiamare nel seno dell'Illuminismo, come nel loro asilo (lstruz. dei super- locali, lett. II.)

Il lettore non si affretti ad esclamare quì, che le viste del sofista sono dunque profonde, il quale ha potuto portare a tal segno l'esame, e il discernimento da farsi nella ricerca dei soggetti a proposito per le sue trame! Questa lista, o semplice nota degli uomini da scartarsi, o ricercarsi, non basta all'Ordine per assicurarlo sulla scelta fatta dall' arrolatore. Prima d'iniziare il soggetto da lui creduto abile, bisogna ch' egli raccolga dal Taccuino del suo spionaggio tutto ciò, ch'egli avrà potuto scoprire di cosiumi, opinioni, condotta, e relazioni del soggetto, che propone: conviene che da tutto ciò egli formi un quadro esatte, che i superiori confronteranno co' riscontri , che di già potessero avere da altri Adepti sull' istesso soggetto, o con nuove informazioni, se credessero le prime insufficienti. Quando anche la scelta dell'insinuante fosse approvata, non finisce già tutto con ciò; bisogna, che il superiore decida, quale fra gli arrolatori debba essere quegli, a cui sarà affidata la cura di condurre all' Ordine il proposto soggetto. Anche in ciò il Codice ha provveduto a tutto. Esso non permette a tutti i fraselli indifferentemente di esercitare questa missione presso i profani da loro notati; ne lascierà un giovine Adepto misurar le sue forze con chi avesse il vantaggio degli anni, o dell'esperienza, nè il semplice artigiano assu-

m ersi l'impegno di guadagnare un magistrato. Bisogna che il superiore scelga, e destini un arrolatore il più atto alle circostanze, ai meriti, all'età, alla dignità, ed ai talenti del nuovo Candidato ( Istruz. pro recipient, scritti orig. to. 1. pag. 54., n. 2. 7.). Quando infine la missione è data per la conquista da farsi, l'insinuante eletto comincia a tendere i snoi agguati; e quì principia la seconda parte del suo uffizio; tutti i suoi passi sono pure in questo regolati nel Codice . Si chiama Candidato colui, che dimostra qualche genio di entrare in un Ordine, od ottenere qualche dignità. Presso gl'Illuminati, per Candidati, s'intendono quelli, che l' Ordine stesso tenta di acquistare. La persona di cui si tratta, spesso non ha nè voglia, nè cognizione della Setta; tocca all'Insinuante d'ispirarle la brama di divenirne membro . Per questo artifizio vi sono due metodi diversi: il primo regola il modo, che deve tencre l'Insinuante presso i Candidati forniti di scienza, e di un'età matura; il secondo riguarda ciò, che deve porre in opera con persone giovani di 18. sino a 30. anni, e suscettibili di una seconda educazione .

Nella prima classe, supposto uno di quegli uomini, che presso a poco hanno fatto il loro corso di studi nella scuela del filosofissio moderno, ed hanno imparato, se non a heffarsi del Cristianesimo, almeno a dubitare di tutto ciò, che si chiama religione: le leggi dell'Insinuante l'avvertiscono, che invano si adoprerebbe con dei filosofi d'un'altra specie, e soprattutto coa degli uomini di uno spirito più sodo, e meno curioso di una dottrina, che teme di palesarsi, Quando egli s' imbattesse in uno di quegli uo-

58 mini alquanto imbevuto dei principi della Setta, gli si presenti coll'aria di un filosofo versato nei Misteri dell'Antichità; ciò peco gli costerà, e il Codice gliene dà tutti i mezzi . Per segnirne fedelmente tutte le lezioni, " cominci subito a ma-" guificare il piacere di saper delle cose, che non wè dato a tutti di conoscere, di camminar nella " luce, mentre che l'uomo volgare marcia fra le " tenebre ; che vi sono delle dottrine trasmesse " per mezzo di tradizioni segrete, per essere su-" periori agl'intelletti comuni . In prova dicchè " egli citerà i Ginnosofisti dell'Indie, i Sacerdoti " d' Iside dell' Egitto, quelli d' Eleusi, e della " Scuola di Pitagora della Grecia. " Egli si premunirà di alcuni testi di Cicerone, di Seneca, d'Aristide, e d'Isocrate; e per non essere colto all'improvviso, imparerà a memoria quelli, che il suo legislatore ha avuto la precauzione d'inserire nel suo Codice. Sebbene sia facile dimostrare dagli Autori medesimi, dai quali questi testi sono stati presi, quanto poco persuadano su gli oggetti così interessanti della Provvidenza Digina, dell' origine, e dell'ordine dell'Universo. pure l'Insinuante spaccierà quei testi in prova di una dottrina segreta su questi grandi oggetti, d' una dottrina soprattutto atta a render la vita più soave, il male più tollerabile, ed a dilatare le nostre idee sulla grandezza di Dio. Aggiunga, che tutti i Savi dell' Antichità conoscevano questa dottrina; ipsista sull'incertezza, nella quale si è al presente circa la natura dell'anima, la sua immortalità, la sua sorte avvenire; chieda al suo Candidato, s'egli pon bramerebbe d'aver qualche risposta soddi-facente sopra oggetti di tale importanza? Farà capire quindi di

essere stato tanto felice d'esser iniziato a questa dottrina, e ch'è in istato di procurare al suo Candidato la stessa felicità, che questa scienza però non si dà tutta in una volta; che vi sono uomini, i quali banno l'arre di mostrarla da lontano, e di guidarvi a divenire voi stesso l'inventore di questo nuovo mondo (Scritti orig. to. 2. part. 2. sez. 1.).

Quando l' Insinuante è pervenuto con questo linguaggio ad eccitare la curiosità del suo Candidato riguardevole, gli resta ancora d'assicurarsi delle sue opinioni sopra certi articoli. Egli proporrà dunque alcune questioni da discutere, come tante basi, sulle quali bisogna convenire per proseguire oltre . Il Codice non dice quali esser debbano, imperocchè esse variano a tenor di ciò, che resta a sapersi dall'Insinuante sulle opinioni religiose, o politiche del Candidato per assicurarsi delle sue disposizioni. Se la soluzione fosse poco conforme alle massime della Setta , l' Insinuante rinunzierà alla sua conquista . Se il Candidato Sofista , od uomo rignardevole si mostra meglio disposto, egli sarà ammesso alla porta dei misteri. L'Insinuante si contenterà di spiegargli i gradi inferiori, e le prove, dalle quali l'Ordine, in vista del suo merito, lo dispensa ( ibid. ) .

Per quanto sia l'artifizio, che in questo metodo osservar si possa, esso è instituito per quegli uomini, li quali non hanno di bisogno, chò di conoscere l'Illumioismo per trovarsi tostò Adepti dello stesso. Ma quando si tratta di fatacquisto di una persona ancor giovane, o moltò lontana dai principj della Setta, per lo chè si creda cosa necessaria di formarla, allòra è, chò

60 Weishaupt spiega tutta la sua arte di tender lacci , e farvi cadere insensibilmente le sue vittime . " Sia vostra prima cura , dic'egli ai suoi " arrolatori , di guadagnarvi l'amore, e la stima " dei soggetti, che siete incaricati di acquistare . " all' Ordine . = Regolatevi in modo da far cre-" dere, che abbiate nel cuore più di quello, che " fate apparire; e che appartenete a qualche so-" cietà secreta, e potente. = Eccitate a poco a " poco nel vostro Candidato il desiderio di esser " ammesso in una simile società. = Perciò, sono · buoni certi discorsi, e libri, dei quali voi sa-" rete provveduti; per esempio, quelli, che trat-" tano dell' unione, e della forza delle associa-" zioni. " Il legislatore dà quì la lista di tali libri; quelli di Meiners, e di Bassedow sono spesso, ed a preserenza raccomandati da Weishaupt, come atti ad ispirare l'amore, e i principi delle società secrete; ma nulla è paragonabile all'arte, con cui egli stesso porge all'Insinuante le ragioni, che possono persuadere al giovine Candidato la pretesa necessità delle associazioni mistoriose .

" Si espone, per esempio, dice il Codice, " un bambino in culla ; si parla de' suoi vagiti, " de' suoi pianti , della sua debolezza ; si fa os-" servare, come albandonato a se stesso in un'as-" soluta impotenza, può acquistar forza dall' al-" trui soccorso . = Si fa vedere, che tutta la " grandezza dei Principi deriva dall' unione dei " loro sudditi. = Si esaltano i vantaggi della so-» cietà sopra lo stato della Natura. = Si discende \* all'arte di conoscere, e dirigere gli nomini. = Si " dice, quanto facilmente un sol uomo di talento " ne guida delle centinaja, e migliaja, s'ei co;

" nosce i suoi propri vantaggi. = Tutto ciò si " prova dal servizio militare, e da ciò, che l'unione " dei Popoli mette il loro Principe in istato di " fare. Dopo aver parlato dei vantaggi della so-" cietà in generale, passate quindi ai difetti delle " società civili, e dite, quanto è difficile di tro-" varvi soccorsi, e fino digli stessi amici. = Quanto " in oggi sarebbe necessario d'appoggiarsi l'uno " sopra l'altro . = Aggiungete, che gli uomini " trionfarebbero anche del Cielo , se fossero tra " loro più d'accordo; e le loro divisioni sole sono " quelle, che li tengono sotto il giogo . Ciò si " spiegherà aucora con la favola dei due cani, " che il lupo non vince, se non li divide; e con " altri esempj di tale specie, che avrete cura di " raccogliere " [ Instruz. per gli arrolatori; scritti orig. to. 1. sez. IX., e XII., grado d' Illum. mag. docum. A]. In prova di ciò l'Insinuante è pure avvertito di addurre l'esempio dei Massoni, delle società misteriose antiche, e fin anche dei Gesuiti. Egli sosterrà, che tutti gli avvenimenti di questo mondo dipendono da forze, e da canse secrete, nelle quali queste società fanno gran figura. = Egli sveglierà nel suo Allievo la voglia di regnar in secreto, di preparare nel suo Gabinette una rivoluzione ben diversa della presente per il mondo, e di governar quelli, che credono governar noi (ibid.).

"A frivato a questo punto, continua il Codice,
" cominciate a far credere di essere voi a parte di
" codesti segreti; lasciatevi sfuggire qualehe pa" rola tronca, che ne dia segno. Invogliasi il vo" stro allievo? incalzatelo, instate, finche gli leg" glate nel suo cuore la risoluzione: anche aderso,
" s'io potessi, entrerai in una tate sacietà." L'ina-

sinuante, a cui sarà riuscito d'ispirare questo ardore al suo allievo, non è aucora al termine delle insidie, che il Codice gl'insegna. Per penetrare sino al fondo la mantera di pensare del suo allievo, tingerà di consultarlo su certe supposte confidenze; egli promuoverà alcune obbiezioni sul secreto di queste società, che però scioglierà egli stesso, se vedesse, che facessero troppa impressione. = Altre volte per istuzzicare di più la sua curiosità, terrà in mano una lettera scritta in cifra, o la lascierà mezzo aperta sul tavolino, dando luogo al Candidato di vederla, e quindi ripiegandola in aria di un uomo, che ha delle corrispondenze importanti da tener secrete. = Altre volte ancora studiando le azioni del suo allievo, gli dirà certe cose, che questi crederà non poter sapersi, che da queste società, a cui nulla e occulto, e che sono occulte a tutti ( ibid. n. 17. e 22.).

A forza di tutte queste compiacenze, ed insinuazioni, converrà ben alla fine che il Candidato risolva. Se cede, egli è subito ammesso tra i Novizi. Ma, se persiste nel suo rifiuto, impari da coloro, che ne hanno fatto l'esperienza, qual sorte gli sovrasta. " Infelice, e più che infelice " quel giovine, che gl' Illuminati hanno tentato " invano di tirare alla loro Setta! Se egli sfugge " si loro facci, non si lusinghi di sfuggire al loro " odio, e si nasconda bene: non è una vendetta " comune quella delle società segrete ; ella è il " fuoco sotterraneo della bile, ch'è irreconcilia-" bile ; di rado lascia d'inseguire le sue vittime " sino a che abbis il piacere di vederle immo-" late " ( Hoffmann , avviso import. cc. tom. 2. prefazi). Tal è almeno l'insegnamento di coloro, che dopo i primi passi fatti col fratello arrola-

tore, ricusano di più oltre seguirlo.

Mi sarchbe facile di addurre molti esempi in questo genere. lo credeva quasi un giorno di averne trovato uno tutto opposto nel Signor Camillo Jourdan, il Deputato, ed una delle vittime destinate alla deportazione insieme con Barthelemi, e Pichegru, ma che per sorte scappò dalle mani dei tiranni Triumviri . Io gli sentiva fare degli elogi d'uno degl' lusinuanti illuminati, che si era lungamente occupato di tirarlo all'Ordine. Egli si stupiva di sentirmi parlare di quegli arrolatori, come di nomini consumati in tutti gli artifizi della più scellerata ipocrisia. Egli sosteneva, che il suo Illuminato era dolce, modesto, pieno ancora di rispetto per il Vangelo, e infine uno degli uomini più virtuosi, che avesse conosciuto. lo a tutto questo opposi la condotta, che l'Insinuante doveva aver tenuto, e tutti i ripieghi, che doveva aver esauriti, prima di abbandonar la sna preda. Il Signor Camillo rispose : ciò è vero, si regolava appunto così; il suo zelo per la Setta lo accecava, e lo faceva ricorrere a questi mezzi per ottenere quella, ch'egli chiamava mia conversione; ma con tutto ciò egli parlava di virtà, e di religione con tale rispetto, come usa sempre un nomo onesto. Ebbene, ripigliai io infine, ecco, io scommetto sull'ultimo tratto del vostro Insinuante. Per ultimo tentativo, egli vi ha proposto di spiegarvi in iscritto sopra certi quesiti; voi l'avete fatto; i vostri sentimenti si sono trovati opposti ai suoi; ed egli non vi ha più veduto. Ma egli è divenuto vostro nemico, e non ha più cessato di calunuiarvi . = Oh riguardo a questo, rispose il Signor

- throughing

Camillo, è anche verissimo. Non è mancato da lui, ch'io non perdessi e fortuna, ed amici. Al principio ei nu lodava moltissimo; e dopo mi dipingeva, come un uomo assai periculoso. Io non so lutto quello, ch'egli inventasse per demigrarmi: ma ho avuto pur troppo occasione di vedere l'impressione, che i suoi discorsi facevano. = Si crederebbe? Costava ancora pena al Signor Camillo di confessare, che il suo Insinuante non era un nomo virtuoso; tanto si confondono le leggi di Weishaupt cont quelle della più profonda ipocrisia! lo ho conosciuto due Vescovi ingannati quasi al pari del Signor Camillo su tali finsinuanti lluminati.

Portiamo ancora qui l'esempio del Signor Stark . lo non ne aveva conoscenza, ma sapeva bene, ch'egli era preso di mira dagl' llluminati. Nicolai , e Mirabean nulla hanno trascurato per renderlo odioso ai Protestanti, asserendo, ch'egli fosse Prete Cattolico occulto, sebbene tutto annunzj in lui un Protestante (Vedi Mirabeau Monarch. Pruss. to. V. art. Relig. ) . lo però sono informato che il Signor Stark è uno dei più dotti Ministri del Protestantismo, assai zelante per la sua religione, e in oggi Dottore, Gran Limosiniere, e Consigliere del Langravio di Assia-Darmstadt . Ma egli al pari di vari altri Dotti , come i Signori Hoffmann, e Zimmermann, ha avuto la disgrazia di esser ricercato dagl'Illuminati, e di non aver voluto aderire ai loro inviti; gl'Illuminati avevano voluto assicurarsi nella sua persona un Adepto presso il Principe; ma egli aveva affrontato il suo Insinuante al segno di rispondergli: se voi avete bisogno di un appoggio, io sono troppo piccolo, e il mio Principe è troppo

grande per proteggervi. Ogni Candidato, presso il quale il fratello arrolatore non riuscisse meglio, che presso il Signor Stark, può aspettarsi le stesse calunnie, e le stesse persecuzioni. La legge dell'Ordine è invariabile, soprattutto riguardo a quegli uomini, de quali i l'Illuminismo paventa i talenti. Bisogna, o guadagnarlo, o rovinarlo nell'opinione pubblica; così dice il testo del Codice (Instruz. per il Regg. Illum. n. 15.). Ma è tempo di seguitare ne suoi gradi preparatori il Candidato, che si è mostrato più docile.

## CAPITOLO IV.

SECONDA PAETE DEL CODICE ILLUMINATO; PRIMO
GRADO PREPARATORIO; IL NOVIZIO
E SUO ISTRUTTORE.

Nei primi anni dell'Illuminismo, il tempo fissato di probazione per i Novizi, era di tre anni per un allievo, che non ne aveva che 18., di due anni per colui, che fosse tra i 18., e i 24, e finalmente di un anno, per chi si accostava ai 30. ( Riform. de' Stat. n. 7. ). Le circostanze hanno fatto abbreviare questi termini; ma qualunque siano le disposizioni del Novizio, se la durata delle prove è accorciata, conviene però, ch' ei le subisca, o le prevenga tutte per salire agli altri gradi. In questo intervallo egli non avrà altri superiori, che lo stesso Insinuante, a cui deve la sua vocazione, e in tutto il tempo del Noviziato non sarà permesso all' Insinuante di far conoscere un solo degli altri Membri dell'Ordine al suo allievo. Questa legge è fatta per allontanare dall' Ordine tutti i pericoli, che potrebbero nascere dalle indiscrezioni del Novizio,

67

e per farne risponsabile il solo Insinuante : imperocche, dice il Codice formalmente, se per disgrazia l' Allievo fosse un ciarlone indiscreto, la sua imprudenza almeno non tradirà, che un solo dei fratelli (ibid. n. 16.). Per tale motivo le prime lezioni dell'insinuante, divenuto Istitutore, debbono aggirarsi sull'importanza, e l'estensione del secreto da osservarsi. Comincierà dunque a dire al suo Novizio: " Il silenzio . ed il " secreto sono l'anima dell' Ordine, e voi ter-" rete questo silenzio ancora con coloro , che " credeste essere dei nostri. Voi considererete , " come un principio fermo tra di noi, che la " Granchezza non è una virtù se non co' Supe-" riori ; la diffidenza, e la riserva sono la pietra " fondamentale . Voi non direte mai la menoma " circostanza del vostro ingresso nell'Ordine, nè " meno in qual grado poteste essere, o in qual " tempo siate stato ammesso. In somma voi non " parlerete giammai, neppure dinanzi a Fratelli, " di cose relative all' Ordine senza una vera ne-" cessità " ( Scritti orig., stat. dell'Ord. n. 20., Riforme degli Stat. 27. , Verit. Ill. Stat. Gen. n. 31. e 32.).

Con questa legge severa, l'Illuminato sarà spesso un mistero per un altro Illuminato. Il Novizio imparerà a non vedere, che un mezzo di prevenire la roviua, che la menoma indiscrezione potrebbe attirare su tatto I'Ordine (Sommario dei Stat. n. 15. B.), Per assicurarsi vieppià di questo profondo silenzio da parte del suo Rovizio, l'Insinuante non entrerà con lui in alcuna particolarità, nè gli consegnerà un solo degli scritti spettanti all'Ordine, prima di aver sttenuto la seguente dichiarazione: « Io sotto-

" scritto, prometto sopra il mio onore, e senza " alcuna restrizione, di giammai svelare, nè con " parole, nè con segni, gesti, o in verun modo " possibile, a qualunque persona, a' miei pa-" renti , od amici i più intimi , nulla di ciò , " che mi sarà confidato dal mio Introduttore, " circa il mio ingresso in una Società secreta, " sia che la mia ammissione alla detta Società " abbia, o non abbia più luozo. lo m' obbligo " tanto più volentieri a questo secreto, quanto " che il mio Introduttore mi assicura, che in » questa Società nulla si tratta di contrario " allo Stato, alla Religione, ai Costumi . Gli " scritti, che mi saranno consegnati, e le lettere, " ch' io riceverò sullo stesso oggetto, io m' ob-" bligo di restituirli , dopo averne fatto per me " solo i necessari estratti " ( scritti orig., e ver. Illum, art. Revers. ) .

Questi scritti relativi all' Ordine non sono subito consegnati al Novizio, che in poco numero, e per poco tempo, e con promessa di tenerli occulti ai curiosi. A misura, ch' egli avanzerà di grado, potrà ritenerli per più di tempo, cd in maggior numero; ma avanti sarà tenuto di raggungliar l'Ordine del modo, che avrà preso per impedire, che in caso di morte, alcuno di tali scritti cada nelle mani dei profani . ( Istit. degl'Insin. N. 8., scritti orig., il ver. Illum. N.7.). Saprà in seguito, che a queste precauzioni gl'Illuminati ne aggiungeranno molte altre, tutte relative al secreto dell'Ordine sopra i suoi Statuti, e la sua esistenza; vedrà, per esempio, nelle leggi sue, che se vi è qualche ammalato nell'Ordine, gli altri Fratelli debbono visitarlo spesso, prima per fortificarto, ed impedire tutte. le rivelazioni, che il timor della morte potrebbe strappargli dalla bocca; e quindi per portar via tutti gli scritti dell' Ordine, che l'ammalato potesse avere presso di se, tosto che la malattia, divenuta seria, minacciasse pericolo (Stat. Min. 12.).

Il primo degli scritti confidati al Novizio per assuefarlo al profondo segreto, è in qualche modo il Dizionario dell'Illuminismo, Prima di tutto, bisogna bene, ch' egli impari il linguaggio della Setta, cioè l'arte di comunicare co'superiori , e cogli altri adepti senza esser inteso dai profani . Per mezzo di questo linguaggio gli Illuminati debbono parlare fra di loro, e scriversi, senza che i profani possano indovinare, qual è il fratello, del quale parlasi, di qual lnogo, in qual tempo, e da chi la lettera è stata scritta . Per occultare le persone, il Novizio saprà subito, che giammai i Fratelli sono dinotati nell' Ordine col nome, sotto il quale sono noti al Mondo. Il Novizio riceverà il sno nome caratteristico subito al suo ingresso nel Noviziato, e questo nome dinoterà le trame, alle quali vien egli destinato; e converrà un giorno, ch' egli lo renda veramente caratteristico, studiando, e scrivendo ancora la storia del sno nuovo tutelare, e che nelle azioni, e qualità del suo eroe egli sappia disceruere il genere dei servigi, che l' Ordine attende da lui ( scritti orig. to. t., istruz. degl'Insinuanti N.7., e to. 2. lett. 13. ) . Per quanto si potrà , questo nome sarà scelto conforme all'idea, che il Novizio avrà dato di se. Se egli avrà mostrato disposizione a rinnovare un giorno le obbiezioni del filosofismo contro il Vangelo, il suo caratteristico sarà, Celso, Porfirio, o Tindal, Schaftshury. Se in lui si scopra inclinazione all'osio contro i Re, o dei talenti per la Politica dell'Ordine, sarà chiamato Bruto, Catone, Machia-tello. Non gli sarà detto ancora, ma gli si farà indovinare un giorno ciò, ch' egli deve fare per meritar questo nome. Se poi egli sacende agli ultimi misterj, gli sarà anche facile di sapere, perchè Weishaupt, facendosi Capo degl'Illuminati, abbia voluto assumere per suo caratteristico il nome di Spartaco, famoso capo in Roma nella guerra degli schiavi rivoltati contro i loro padroni (scritti orig, to. 1. sez. 4).

Egualmente canziano di nome in questo lingnaggio le Provincie, e le Città; ed è una nuova Geografia, che il Novizio deve imparare. La Baviera . Patria del fondatore , è detta Acaia ; la Svevia Pannonia, la Franconia, l'Austria, ed il -Tirolo sono l' Illiria , l' Egitto, e il Peloponeso; Monaco diviene Atene ; Bamberga Antiochia ; Innspruk Samos; Vienna d'Austria Roma, e Wirtzburgo Cartagine ; Francfort sul Meno è Tcbe , Heidelberga Utica. Ingolstadt Capo-luogo primordiale non è abbastanza occultata sotto il nome di Efcso . Per questa Città privilegiata vi è un nome più misterioso riserbato, ai più intimi Adepti; ed è il nome di Eleusi. Se mai il Novizio fosse chiamato un giorno a fare in Paesi Iontani dalla sua Patria l'uffizio di Arrolatore, il nuovo Dizionario Geografico si estenderà per lui, come la sua missione. Egli non la comincierà senza aver ricevuto la Geografia delle Provincie, ch'ei deve conquistare all'Ordine ( idem sez. 2. c 3. ). Bisogna pure, che si avvezzi all'Egira, ed al Calendario Illuminato. La data

alle sue lettere , e a quelle , ch' egli riceverà , sarà dell' Era Persiana, chiamata Jezdegert, cominciando dall'anno 630. L'anno Illuminato comincia il primo Pharavardin, che corrisponde al 21. Marzo. Questo primo mese ha niente meno di 41. giorni; i mesi seguenti invece di chiamarsi Maggio , Giugno , Luglio , Agosto , Settembre, e Ottobre, sono Adarpahascht, Chardad . Thirmeh , Merdedmeh , Shaharimeh , Mcharmch ; per Novembre , e Decembre gl'llluminati dicono Abenmele , Adameh ; per Gennajo e Febbrajo Dimeh, e Benmeh . Non danno che ao. giorni a Marzo, e lo chiamano Asphandar ( vedi il vero Illum. primo grado ). Bisogna altresì, ch' egli sappia dare alle cifre il valore delle lettere, che l'Ordine loro assegna, aspettande d'essere istruito di un secondo modo dei geroglifici, che servono di cifra agli Adepti più avanzati. Nella cifra ordinaria, li numeri corrispondono alle lettere nell'ordine seguente: "

12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 13. 14. 15... abcdefghiklmnop

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. qr s t u w x y z

Mi mancano i caratteri per le loro cifre più misteriose; si trovano incise alla fine del grado di Direttore, chiamato ancora da loro il Cavalier Scozzese. Questa cifra è assai più difficile di quella dei Massoni.

Infine bisogns, che il Novizio si avvezzi a non iscrivere mai il nome del suo Ordine: questo nome troppo venerabile per esser esposto agli occhi dei

Demois Livery

profani, si esprime sempre per un circolo con un puuto in mezzo; come il nome di Loggia, con quattro linee formanti un quadrato bislungo ( V. tutti gli Scritti Orig. dell'Ord.). A questo primo studio succede quello del Codice, che si dà ai giovani Fratelli sotto nome di Statuti. Questo non è, che una prima trappola. Il giovine Allievo vede con ammirazione questi Statuti cominciare con tali parole : " Per quiete, e sicurezza di tutti " i Fratelli, sia Novizi, sia Membri attivi di " questa Società; per prevenire ogni sospetto mal " fondato, e ogni dubbio inquietante, il Vene-" rabile Ordine dichiara, che non ha assoluta-" mente per iscopo alcun progetto, o maneggio " nocivo allo Stato, alla Religione, ai buoni co-" stumi; e che nulla di somigliante favorisce " ne'suoi Membri. Tutto il suo scopo, tutte le \* sue fatiche tendono unicamente ad ispirare agli " uomini premura per la perfezione del loro ca-" rattere morale; a penetrarli di sentimenti so-" cievoli, a deviare i progetti dei malvagi, a soc-" correre la virtù oppressa, a favorire l'avanza-" mento degli uomini di merito; a far note le " cognizioni ancora occulte alla maggior parte " dei viventi. Tal'è, non il pretesto colorato, ma " il vero fine dell' Ordine " ( Ver. Illum., Stat. gen., Scritti orig. t. 1. sez. 8.).

Il Novizio, cui una dichiarazione così chiara non assicurasso pienamente, crederà almeno di trovare un garante delle intenzioni dell'Ordine nelle obbligazioni, ch'egli si vede imporre. Il auo grande dovere devessere quello di formarii il cuore in modo di non solo guadagnarsi l'affetto de' suoi Fratelli, ma quello ancora de suoi stessi nemici, Gli viene ingiunto, ed assai con precisione, di affaticarsi con tutte le sue forze alla sua perfezione interna, ed esterna. E ben vero, che a questa legge succede tosto quella di studiar l' arte di dissimulare, e di mascherarsi; ma l'insinnante è pronto ad insegnargli, in qual modo quest' arte fa parte della vera perfezione; per togliere i sospetti, che questo passo inoltrato potesse far nascere. Vi sono in oltre altri doveri imposti al Novizio, che possono distrarre le sue riflessioni. Gli si dice, che i Fratelli IIluminati debbono avere un istesso spirito, gli stessi voleri, e sentimenti, e a questo effetto sono destinate varie Opere scelte dalla Società, sulle quali conviene pascersi. Se il Novizio fosse di quelli, che il loro rispetto per il Vangelo rende più circospetti sulle insidie tese alla loro Religione, la scelta di queste Opere basterebbe per dirgli, che il primo oggetto del suo Iusinuante è di persuadergli, ch'egli ha molto poco bisogno d'essere Cristiano per arrivare alla perfezione suggerita dai suoi statuti. La morale, che gli si da a studiare, è quella di Epitetto, di Seneca, di Marc' Aurelio, di Plutarco, tutti Pagani, e quella altresì dei moderni Sofisti, di Wieland, Meiners, Basedow, lo scopo de'quali a nulla tende meno, che a fare un Cristiano per formare un uomo onesto. Sotto l'affettazione di una filosofia moderata, questa morale divien quella della lubricità, e dell' empietà, delineata nel libro dello Spirito del Sofista Elvezio ( V. la lista di queste Opere negli Scr. orig. rifor. degli Stat. num. 25.). Ma l'arrolatore dev'essersi ben accertato, che tali riflessioni non possono più far impressione sovra i suoi allievi. Oltre di che nulla è più atto a dissiparle, che lo studio costante di

queste produzioni consegnate ai Novizi, unito alla cura di ailontanare tutti i libri , che potrebbero dar loro altre idee; e l'istruttore illuminato, fedele al suo codice, nulla deve ommettere. zffinche i Novizi adempiscano in questo genere le intenzioni dell'Ordine. Non solo deve aver con loro frequenti colloqui, ma bisogna, che li occupi, che li sorprenda con visite improvvise per vedere sino a qual segno eglino si occupano del codice, e dei diversi scritti, che l'Ordine loro confida. Deve farsi render conto di ciò, che hanno letto, esigere degli estratti, guidarli colle sue spiegazioni, e nulla in somma trascurare per assicurarsi dei progressi, che la morale dell'Ordine fa nella lor mente (Instruz. pro insinu. & recipien. ).

Vi è uno studio più necessario aucora per il Novizio Illuminato, quello cioè della Scienza, chiamata nel codice, la più grande di tutte. Questa scienza eccellente è la cognizione degli ucmini. Per apprenderla ogni Novizio riceve il modello di un Giornale in forma di Taccuino, del quale il suo Istruttore deve insegnargli l'uso. Munito di questo Giornale, conviene, ch' egli si metta ad osservare tutti gli nomini, coi quali pratica, a delineare il loro carattere, a render conto a se stesso di tutto ciò, che vede, e sente. Per timore di scordarselo, bisogna, che abbia sempre seco qualche foglio volante, sul qualo possa ad ogni ora scrivere le sue osservazioni, per ridurle poscia nel suo Giornale. Per assicurarsi della loro esattezza su questo punto, l'Istruttore deve farsi mostrare talvolta il Giornale dai Novizj; e per renderli più esperti a dipingere i viventi, egli eserciterà i suoi Allievi sopra gli Autori, e gli Eroi antichi, dei quali farà loro delineare il carattere. Questo è fra gli esercizi degl' llluminati il più specialmente raccomaudato nel loro codice, e dev' essere il grande studio dei Novizi, e di tutti li gradi (ivud. num. 13., scritti orig. rifor. de' stat. num. 9, 10, 13, 14. Instruz. pro insin. 5. pro recip. 16. ec.).

Mentre che il Novizio è tutto occupato nelle sue osservazioni di questo studio, non sa, ch'egli stesso è continuamente osservato dal suo Insinuante, il quale pure dalla sua parte nota, riduce esattamente, e trasmette ai superiori tutte le sue osservazioni su i difetti, o progressi, sul dehole . e sul forte del suo allievo (ibidem ). Egli non sa, che tutto lo studio del suo Instruttore consiste in legarlo così strettamente all'Illuminismo, che molto prima di conoscere i segreti dell' Ordine, egli vi è stretto con vincoli indissolubili , col timore, e col terrore, se giammai venisse a sciogliersene per l'orrore dei sistemi, e delle trame, che potesse scoprire. Questa grand arte di legare i Novizi all'Illuminismo consiste principalmente nell'idea magnifica, che l'Insinuante sa dare loro dei progetti della Setta, e nella promessa, che sa strappar loro d'una cieca, ed assoluta sommissione a tutto clò, che dai Superiori sarà loro prescritto, come' mezzo per arrivare allo scopo dell' Ordine.

Quì è, dove Weishaupt è sembrato d'aver più specialmente voluto somigliare il governo della Setta a quello degli Ordini Religiosi, e sopra tutto a quello dei Gesuiti, coll'abbandono totale della loro propria volontà, ed intelletto', ch' egli esige dai suoi Adepti, ed al quale è imposto espressamente agli arrolatori di avvezzare i loro Novizi ( F. Mirabeau Monar. Pruss. tom. 5., ulti. schiar. di Filone p. 61.). Ma quì pure converrebbe osservare l'enorme differenza, che passa fra l'ubbidienza religiosa, e l'ubbidienza illuminata. Di tutti i Religiosi, che seguono la Regola di S. Basilio, di S. Benedetto, di S. Domenico, o di S. Francesco, non vi è un solo che non sappia, che vi è per lui una voce ben più rispettabile di quella de' suoi Superiori , cioè la voce della propria coscienza, quella di Dio, e del Vangelo. Non vi è un solo, che nel caso di qualche comando de' suoi Superiori contrario ai doveri di Cristiano, e d' uomo onesto, non vegga l'eccezione da farsi all'ubbidienza, che ha promessa con voto. Questa eccezione è spesso espressa, e sempre apertamente dichiarata da tutto il fine degli Istituti Religiosi; essa è formalmente, e più volte ripetuta in quello dei Cesuiti. Vien loro ordinato d'ubbidire ai loro Superiori, nel caso però, quando eglino non vedranno peccato nell' ubbidire : Ubi non cerneretur peccatum. (Costituz. dei Gesui. part. 3. cap. 1. S. 2. vol. 1. ediz. di Praga); Ubi definiri non possit aliquod peccati genus intercedere (id. part. 6. cap. 1. ). Finalmente, come se queste eccezioni non bastassero , allorche l' Istitutore dei Gesuiti più che mai raccomanda loro questa ubbidienza; non ostante tutto il voto, che fanno di essa, egli ha cura di ripetere, che non deve osservarsi, se non quando gli ordini dell' nomo non sono opposti a quelli di Dio: Ubi Deo contraria non pracipit homo (Epist. S. Ignatii de obed. ). Tutti coloro , che hanno creduto veder dei rapporti, o come dice Mirabeau, dei punti di contatto fra le Istituzioni Religiose, ed il codice II-

luminato, avrebbero dovuto osservare, che l'ubbidienza religiosa, nella sua essenza, non è, che un impegno di far tutto il bene, che sarà prescritto, senza mescolanza di male. Quindi era loro facile di provare, che, nell'ubbidienza prescritta da Weishaupt, tutto annunzia, tutto prescrive l'Ordine di ubbidire, non ostante tutti i riclami della coscienza, e per quanto enorme fosse, o sembrasse agli Adepti il misfatto, che fosse loro ordinato, perchè conducesse al grand' oggetto dell' Ordine. " La nostra Società, così " s' esprime il codice, esige dai suoi Membri il " sacrifizio della loro libertà , non già in tutto , " ma assolutamente sopra tutto ciò, che può " cssere un mezzo di arrivare al suo oggetto. " Ora la presunzione per la libertà dei mezzi " prescritti, è sempre in favore degl'Ordini " dati per li Superiori. Eglino vedono più chiaro " sn quest' oggetto, e lo conoscono meglio; ed è " perciò solo, che sono costituiti Superiori. = Essi " sono fatti per condurvi nel labirinto degli er-" rori , e delle tenebre , e in tal caso la ubbi-" dienza non è solo un dovere, ella è un oggetto, e uu motivo di riconoscenza " ( Rif. dei Stat. n. 1, 4, 25.). Tale si è l'ubbidienza degl' Illuminati; non si troverà in tutto il codice una sola eccezione ; nè si contenta meno di prevenire, ch' ella non ammette eccezioni; prima che il Novizio termini le sue prove, noi lo vedremo ridotto a spiegarsi chiaro sulle disposizioni a riguardo degli Ordini, che i Superiori gli daranno, e ch'egli potesse giudicare contrari ai suoi doveri. Conviene oltre di ciò, che il suo Istruttore lo squadri bene, e si renda padrone di tutto il suo interno, sotto pretesto

d'insegnargli a conoscere se stesso, studiando l'arte di conoscere gli altri; bisogna che il Novizio faccia egli stesso il suo ritratto, che scopra tutti i suoi interessi, tutte le sue relazioni, o quelle della sua famiglia.

L'istitutore ha la cura di dare ancora al Novizio il modello del libro delle Memorie. dove tutto dev'essere notato per dare all'Ordine una prova di confidenza; e verrà il tempo, ch'ei dovrà darne una più grande ancora. In questo libretto bisogna che sia espresso dall' istesso Novizio il suo nome, sua ctà, sue occupazioni, sua parria, sua dimora, il genere di studio, a cui si è applicato, i libri, che compongono la sua biblioteca, gli scritti segreti, che potrebbe avere , le sue rendite , i suoi amici , e nemici , le sue conoscenze, e i suoi protettori. Sotto a questo quadro egli deve esporne un altro, che dimestri tutti gli stessi oggetti riguardo a suo padre, a sua madre, e agli altri loro figli; v'ha da esprimere specialmente l'educazione, che hanno avuta, le loro passioni, i pregiudizi, il loro lato forte, e il debole. Secondo il modello delineato negli scritti originali, si vede, che quest' ultima parte del quadro non riesce molto decorosa. In questo modello, il Novizio Francescantonio S.a... in età di 22. anni, dipinge stio padre collerico , e di costumi soldateschi : sua madre un poco avara, l'uno, e l'altra avendo per parte debole l'adulazione, e l'interesse ; l' uno , e l'altra vivendo all' antica : nella loro divozione ostinati, ed airoganti, difficili a rimettersi da un progetto mal ideato, e anche più difficiti a pacificarsi col nemico; nondimeno poco odiari per essere poco temuri, e poco atti a nuocerea ( scritti orig. quadro di Franc. S.n ...)

Intanto, che il Novizio s'affatica così a scoprire se stesso, e la sua famiglia, l'Insinuante forma dalla sua parte nuove relazioni di tutto ciò, che in tempo di prova egli ha potuto scoprire del suo Allievo, e dei di lui parenti. Confrontando questi due quadri, se il Superiore decide per l'ammissione del Novizio all'ultima prova, ecco il tempo delle grandi questioni . Sulle medesime il Novizio potrà giudicare di tutta l'importanza del sagrifizio, ch' egli deve fare, e della soggezione, a cui sottometter deve la sua volontà, la sua coscienza, e la sua persona. Questi quesiti sono 24., concepiti in questi termini: = 1. Siete voi ancora risoluto di entrare nell'Ordine Illuminato? = 2., Avete voi ben pensato. che vi arrischiate a un passo importante, assumendo degl' impegni ignoti ? = 3., Quale fiducia, e quali motivi vi spingono ad entrar fra noi?= 4., Avreste voi questa brama, ancorchè il nostro oggetto fosse solo la perfezione dell'uomo , e nulla più? = 5., Che fareste voi, se l'Ordine fosse una nuova invenzione? = 6. Se scopriste nell'Ordine qualche cosa di cattivo, e' d' ingiusto, qual partito pigliereste voi ? = 7., Volete, e potete voi riguardare il bene del nostro Ordine. come il vostro proprio ? = 8., Non vi si può dissimulare, che i Membri, entrando nella nostra Società senz' altro motivo, che la speranza di acquistare potenza, e grandezza, non sono da noi molto amati; spesso bisogna saper perdere, Sapete voi tutto ciò? = 9., Potete voi amare tutti i Membri dell' Ordine, sino a quelli vostri nemici, che potrebbero trovarsi in esso? = 10., Se accadesse, che doveste far del bene a questi vostra memici, sareste voi disposto a farlo? = 11. Con-

sedendo voi al nostro Ordine il Diritto di vi-TA, e di MORTE, con quale fondamento glielo accordereste voi ? = 12., Siete voi disposto a dare in ogni occasione ai Membri del nostro Ordine la preferenza sopra tutti gli altri uomini ? = 13., Come vorreste voi vendicarvi d'una ingiustizia grande, o piccola, che avreste ricevuto da un estraneo, o da' nostri Fratelli?= 14. Come vi regolereste voi, se vi pentiste di esser entrato nel nostro Ordine? = 15., Volcte voi dividere con noi fortuna, e disgrazia? = 16., Rinunziate voi a far valere la vostra nascita, i vostri impieghi, stato, e potere in pregiudizio, o disprezzo de' nostri Fratelli ? = 17., Siete voi , o pensate divenir Membro di qualche altra Società? = 18., Fate voi queste promesse per leggerezza, o per la brama di conoscere la Costituzione del nostro Ordine ? = 19., Siete voi risoluto di eseguire tutte le nostre leggi ? = 20. Vi obbligate voi ad una ubbidienza assoluta, senza riserva? e sapete voi la forza di questo impegno? = 21., Concepite voi alcun timore, che possa distogliervi di entrare nel nostro Ordine? = 22., Volete voi, abbisognando, adoperarvi in propagar l'Ordine, assisterlo de vostri consigli , del vostro denaro, e di tutti i mezzi vostri? = 23., Avete voi pensato di dover rispondere a dei quesiti? e quali sono, quelli che pensavate voi ? = 24., Quale sicurezza ci darete voi di queste vostre promesse? e a quali pene vi sommettete voi, mancandovi? (Scritti orig. tom. 1., Protoc. del ricev. di due Novizj, sez. 17.).

Per sapere in qual senso debbono essere concepite le risposte scritte, e firmate dal Novizio illuminato, basta dare un'occhiata al pro-

tecollo dell'accettazione di due Fratelli, estratto dall' archivio della Setta. Al quesito 6., Se scopriste nell' Ordine qualche cosa di cattivo, e d' ingiusto, qual partito pigliereste voi? Il primo di questi Novizj, in età di 22. anni risponde , sottoscrive, e giura: " lo farei ancora quelle " cose, se l'Ordine me le comandasse; poichè " potrà beu darsi, ch' io non sia capace di giu-" dicare, che realmente sieno ingiuste. Oltre di " che, quando ancora potessero essere ingiuste " secondo un aspetto, esse cessano di esser tali, " dacchè elleno divengono un mezzo di arrivare " alla felicità, ed orrenere lo scopo generale ". Allo stesso quesito il secondo Novizio risponde , firma , e giurat Non ricuscrei di farle , se esse contribuissero al bene generale.

Al quesito II. sopra il diritto di Vita, e Morte, il primo dei Novizi risponde ancora, e giara. " St, io accordo questo diritto all' Ordi-" ne Illuminato, e perchè glielo negherei io, " se l' Ordine si vedesse ridotto alla necessità " d'impiegare questo mezzo, senza di cui esso " avesse a temere delle grandissime disgrazie? " Lo stato in tal caso perderebbe assai poco; » essendo che il morto sarebbe rimpiazzato da \* tanti altri Soggetti. Del resto io mi rimetto alla mia risposta N. 6., cioè a quella, in cui " ho promesso di fare ancora ciò, che fosse in-" giusto, se i miei Superiori giudicassero bene " di ordinarmelo ". Il secondo Novizio allo stesso quesito risponde, e giura egualmente. " La stessa " ragione, che mi fa riconoscere nei Governatori " dei Popoli il diritto di Vita, e di Morte su gli " uomini, mi persuade a riconoscere volontieri y lo stesso diritto nel mio Ordine, il quale tende Tom, III.

" alla felicità degli uomini, quanto i Governanti
" dei Popoli lo dovrebbero fare ".

. Sulla promessa d'una ubbidienza senza eccezione, l'uno risponde: " Sì, senza dubbio, questa promessa è importante; nondimeno to la riguardo per l'Ordine, come il solo mezzo di arrivare al suo scopo. Il secondo è meno preciso". Quando, dic'egli, io considero il nostro Ordine, come moderno, e ancora poco esteso, ho qualche ribrezzo a fare una promessa così terribile : poiche io posso dubitare, che la mancanza di cognizione, o qualche passione dominante non possano talvolta fur comandare delle cose opposte alla feticità generale. Ma quando io m'immagino l'Ordine più esteso, io penso, che in una società , in cui si trovano degli uomini di tante varie condizioni delle più elevate , e delle più comuni , essi sono più a portata di conoscere il corso del mondo, e di distinguere i mezzi per condurre a fine i buoni progetti dell' Ordine .

"Il dabbio del Novizio sull'antichità dell'Ordine, non poteva, che dispiacere a Weishaupt, il quale nulla risparmiando per far credere l'antichità del suo Illuminismo, a fine di eccitare maggiore il rispetto, e la curiosità degli Alliervi, si contentava di godere in secreto la gloria dell'invenzione presso gl'intimi suoi Adepti, e riserbava la rivelazione di questo mistero agli ultimi gradi. Ma lo stesso Novizio aggiunge, che, tutto ben considerate, egli riguarda il suo Ordine piuttosto antico, che moderno, e promerte, al pari del suo confratello, d'esser fedele a tutte le leggi dell'Ordine, di assisterlo coi suoi consigli, con le sue sostanze, e coa

tutti i mezzi del suo potere. Finisce con assoggetiasi a perder l'onore, e la vita istessa, se manca alla sua promessa (Vedi i due Protocolli).

Essendo riuscito l'Insiguante ad incatenare i suoi Novizi all'Ordine con giuramenti di questa specie, e di far loro riconoscere senza riserva lo strano, e formidabile diritto di far dipendere dai Settari dell Illuminismo la vita, e la morte di chiunque piacerà, o dispiacerà ai loro Superiori; ed essendo il Novizio arrivato al punto di non veder, se non che questo preceso diritto, invece di scoprirgli una società di savi, non gli mostra, che una banda, una federazione di assassini, e di emissari del Vecchio della Montagna; dopo che alla fine egli ha conseguato se stesso, e si è sottoposto a questo terribile diritto, il giuramento del nuovo Seide è mandato agli archivi dell'Ordine ; il Novizio si trova in tutte le disposizioni, che i suoi Superiori aspettavano, per promuoverlo al secondo grado della classe preparatoria. E quì l'Insinuante termina la sua missione, servendo egli stesso d'introduttore al suo Allievo.

Al tempo prefisso, la sera, ed anche a notte svanzata, il Novizio è condotto in una camera foscamente illuminata, ove due uomini lo attendono, e questi, dopo l'Insinuante, sono i due primi Illuminati, che gli è concesso di conoscere. L'uno mezzo occulto da una Iampada coperta d'un velo, is un'attitudine imperiosa, e severa, figura il Superiore, o il delegato iniziante; l'altro pronto a scrivere l'atto dell'iniziante; l'altro prosto a scrivere l'atto dell'iniziazione, serve di segretario. Sulla tavola presso l'Iniziante è posta una spada nuda. Nessun al-

84 tro è ammesse, fuorchè il Novizio, ed il suo Introduttore. Gli si fa una prima domanda per sapere, s' egli persista nell' intenzione d'essere ricevuto tra i Fratelli. Sulla sua risposta affermativa, egli è condotto, a meditar di nuovo la sua risoluzione, in una camera affatto oscura. Richiamato rientra; le domande si succedono ; tutte tendono ad assicurarsi, s'egli è disposto alla sommissione la più assolnta alle Leggi dell'Illuminismo. L' introduttore fa sigortà delle disposizioni del suo allievo, e in ricompensa chiede per lui la protezione dell'Ordine; allora l'Iniziante dice al Novizio: " Il vostro desiderio è " giusto. In nome dell' Ordine Serenissimo, dal " quale ho il mio potere, e in nome di tutti i " suoi Membri, io vi prometto protezione, giu-" stizia, e soccorsi. Di più io vi protesto di " nnovo, che fra noi, voi non troverete cosa, " che si opponga alla Religione, allo Stato, " ai Costumi. " = L' iniziante prende la spada nuda, ch' era sulla tavola, ne presenta la punta al cuore del Novizio, e continua a dire: " Ma se " tu fossi un traditore, uno spergiuro, sappi, " che tutti i nostri Fratelli saranno eccitati ad " armarsi contro di te; non isperare di sfuggir-" li , e di trovare un asilo sicuro. la qualunque " luogo ti trovi, la vergogna, i rimorsi del tuo " cuore, la rabbia dei nostri Fratelli occulti ti " perseguiteranno, ti tormenteranno sino nell' " interno delle tue viscere. " Ripone la spada sulla tavola, e ripiglia: " Ma se voi persistete " nel disegno d' esser ammesso nel nostro Ordi-" ne , fate il giuramento , che vi si propone. " Eccone la formola.

" Alla presenza di Dio Onnipotente, e da-

" vanti a voi Plenipotenziario dell' Altissimo, ed " Eccellentissimo Ordine, nel quale io chiedo di " esser ammesso, io riconosco quì tutta la mia " debolezza naturale, e tutta l' insufficienza delle " mie forze. Confesso, che, malgrado tutti i " privilegj, della condizione, degli onori, dei tito-" li , e delle ricchesze, ch'io potessi avere nella " società civile, io non sono, che un uomo, come " gli altri uomini ; ch' io posso perdere tutto ciò " fra i mortali , come l' ho acquistato; ch' io ho " nn assoluto bisogno del foro gradimento, e " della loro stima; e ch' io debbo fare , quanto " posso, per meritarla. Io non impieghero mai " a danno del ben generale, o il potere, o la " considerazione, di cui ie posso godere. Al con-" trario io mi opporrò con tutte le mie forze ai " nemici del genere umano, e della Società ci-" vile. " Osservate, Lettore, queste parole, e ricordatevene, quando noi arriveremo ai gradi misteriosi della Setta; voi comprenderete allora, come per mezzo del giuramento di mantenere la Società civile, Weishaupt conduce gl'iniziati al giuramento di non lasciarne sussistere la menoma traccia .

"Io prometto, continua il Novizio, di profittare con tutto l'ardore delle occasioni di 
servire l'umanità, di perfezionare il mio spirito, e la mia volontà, d'impiegare tutt' i miei 
buoni lumi per il bene generale, in quanto 
che il bene, e gli Statuti della mia Società 
l'esigeranno. lo voto un eterno silenzio, fedeltà, ed ubbidienza inviolabili a tutt' i Superiori, e agli Statuti dell' Ordine. In ciò 
poi, ch'è l'oggetto di quest' Ordine, io rinunzio pionamente ai miei propri lumi, ed al

86 " mio proprio giudizio. Io m' impegno a riguar-" dare gl' interessi dell' Ordine come i miei pro-" pri . Pino che io ne saro membro , prometto " di servirlo col mio sangue, col mio onore, " e colle mie facoltà. Se mai per imprudenza, " passione, o malvagità io operassi contro le " leggi, o contro il bene del serenissimo Ordi-" ne, io mi sottometto a tutto ciò, che a " piacerà d'ordinare per la mia punizione. lo " prometto ancora d'assistere l' Ordine con tutte " le mie forze, ed in coscienza, co' miei consi-" glj. ed azioni, senza riguardo al mio interesse " personale, come ancora di tenere per miei ami-" ci, o nemici, gli amici, o nemici dell' Ordi-" ne, e di seguire riguardo a loro la condotta ; " che l' Ordine m' avrà prescritto. Io sono egual-" mente disposto ad affaticarmi con tutto il mio " potere alla propagazione, e all'incremento . dell' Ordine. Io rinanzio in queste promesse ad ogni restrizione segreta, e m'impegno di adempierle tutte secondo il vero senso, cha " le parole ne presentano , e secondo quello , " che la Società ne intende, prescrivendomi " questo giuramento. Così Iddio mi ajuti ec. ".

Questo giuramento essendo stato sottoscritto dal Novizio, e registrato nel libro della Setta, l'iniziante dichiara al Novizio la sua ammissione all' Ordine, soggiungendogli però, che ancora non gli sarà concesso di conoscerne tutt' i membri , ma solo quelli , che dell' istesso suo grado saranno sotto il medesimo Superiore. = Da questo momento, innalzato al grado Minervale, egli apprende i segni, coi quali i Fratelli di questo grado possono riconoscersi a vicenda : segni tutti del genere Massonico. Riceve ordine di presentare ai Superiori una nota dei suoi libri, sopra tutto dei rari, ed utili all'Ordine. In oltre gli sono fatte le seguenti dimande, alle quali conviene, ch'egli risponda in iscritto: = Prima. Qual fine vorreste voi, che il nostro Ordine si proponesse ? = Seconda. Quali mezzi primi, e secondi credereste voi più propri a condurre a tal fine? = Terza. Quali sono le altre cose, che vorreste trovare fra noi? = Quarta. Quali uomini sperate voi di vedere, o non vedere fra noi? (Vero Illum. 1. iniz. pag. 51. e seg., Scritti orig. tom. 1. sez. 15.). La risposta a queste domande disporrà li Superiori a giudicare sino a qual segno l'iniziato comincia ad entrare nello spirito dell' Ordine. Ma nuovi soccorsi gli vengono somministrati per mostrare nelle sue risposte i progressi, ch' egli ha fatto, e quelli che si possono attendere da lui . Ammesso pertanto al grado di Minervale, egli si trova ancora Membro dell'Accademia della Setta. Esaminiamo qui li Discepoli, e i Maestri assieme, poiche fanno ancora parte della classe preparatoria.

## CAPITOLO V.

Terza parte del Codice Illuminato; secondo GRADO PREPARATORIO; ACCADEMIA DELL'IL-LUMINISMO, O LI FRATELLI DI MINERVA.

eishaupt occupato tuttavia del tornio, che voleva dare al suo Codice per renderlo più insidioso, e più infallibile ne' suoi effetti, si espresse in questi termini, su i gradi preparatori, che doveano succedere al Noviziato dei suoi Allievi: " Nella seguente classe io penso di sta-" bilire una specie d' Accademia letteraria. Vo-" glio, che lo studio degli Antichi, l' arte di os-" servare, e delineare i caratteri storici, e quelli " delle persone viventi, e il concorso di trattati, " e di questioni proposte, facciano quì l'occu-" pazione dei nostri Allievi . Qui specialmente " voglio formarli spioni gli uni degli altri, e di " tutti. Da questa classe saranno scelti quelli, " che avranno mostrato maggior disposizione per " i misteri. Io voglio infine, che qui si lavori " a scoprire, e a dissipare i pregiudizj. Ogni " Allievo, per esempio, deve informarci una

89

e volta il mese, quali sono i pregindizi da lui " scoperti in se stesso , qual' e il dominante , e " come siagli riuscito di liberarsene. " Pieno egli stesso dei suoi pregiudizi contro i Gesuiti, non teme di dire quì : lo voglio che questa dichiarazione sia per noi ciò, che la confessione era per loro. Egli non poteva scegliere un esempio più mal a proposito. Poichè nei Collegi dei Gesuiti, i Superiori non ascoltavano mai le confessioni degl'inferiori ; e questa disposizione rendeva presso di loro impossibile l'atroce abuso, col quale Weishaupt pretende scusare quello, ch' egli sa della confidenza de' suoi Allievi, allorche lo sentiamo aggiungere: Io veggo per questo mezzo quelli, che mostrano dell'inclinazione per certa dottrina speciale relativa ai Governi , ed alla Religione (Scritti orig. tom. 1. lett. 4. a Cato. ).

Con un poco più di riserva sull' oggetto del grado Minervale gli statuti dichiarano semplicemente: " Il nostro Ordine qui non vuol essere " considerato, che come una Società letteraria, " od una Accademia intenta a formare coll' esem-" pio, e l'istruzione, il cuore, e lo spirito dei suoi Allievi ... ( Stat. di questo grado N. 16. ). Eglino sono chiamati i Fratelli di Minerva; i loro Maestri sono gli Illuminati minort, o anche maggiori . L' Accademia illuminata propriamente detta, è composta di 10. a 12., e talvolta 15. Minervali, diretti da un Illuminato maggiore. Nel Calendario della Setta i giorni accademici sono detti Santi ; le Assemblee si tengono d'ordinario due volte il mese, e sempre a luna nuova. Nel gergo illuminato, la sala Accademica è spesso chiamata Chiesa; deve sempre avere

un' anticamera chiusa con dei chiavistelli interiori, mentre che vi è adunanza, e disposta in modo, che i curiosi non possano vedere ciò., che vi si fa , nè sentire ciò , che vi si dice ( Vedi il rito Minervale ). Al principio d'ogni adunanza, il Presidente deve sempre leggere, o commentare a suo modo qualche passo scelto della Bibbia, o di Seneca, Epitetto, Marc' Aurelio, o di Confusio (ibid.). La cura, ch'egli avrà, di dare a tutti questi libri un' eguale autorità, sarà già una sufficiente lezione per gli Allievi da giudicare della Bibbia presso a poco, come giudicano dei Filosofi del Paganesimo Finita questa lezione, gli Allievi sono interrogati in giro, sepra i libri, che hanno letto dopo l'ultima Adunanza, sulle osservazioni, o scoperte, che hanno fatto, e su i loro lavori a pro dell'Ordine. I libri, che adoprano i Fratelli, e dei quali debbono render conto, non sono lasciati alla loro scelta. Vi è una libreria sul gusto. dell' Ordine, ad uso di ciascuna Accademia. Per arricchire codeste Librerie, la Setta ha tre mezzi speciali ; il primo , è il denaro, che i Fratelli vi consacrano; il secondo, esigendo dalla. loro particolare Libreria le Opere, delle quali l'Ordine abbisognasse ; il terzo, è fondato sul gran principio di Weishaupt, che tutto ciò, che giova, è un atto di viriu. Siccome dunque giova molto all'Ordine di procurarsi i libri rari, o manoscritti preziosi, che i Principi, i Signori, o i Religiosi conservano gelosamente nei loro Archivi , o nelle loro Librerie , gl' Illuminati al. servigio dei Sovrani , o grandi Signori , in qualità di Archivisti, o Bibliotecari, sono avvertiti, e stimolati a non farsi il menomo scrupolo di

un farto scereto, che metterebbe la Setta in una delle lezioni, che Weishaupt inculca spesso ai suoi Adepti, ora dicendo loro di non farsì scrupolo di coscienza di dare ai Fratelli ciò, che hanno della Biblioteca della Corre, ora mandando loro la lista di ciò, che possono carpire in quella dei Religiosi Carmeltiani, soggiungendo: tutto ciò sarà ben più utile presso di noi. = A che servono i libri per codesti sfaccendati (Scritti orig, to. 1. lett. 45.)?

Del resto la maggior premura del Fondatoro nel comporre le Librerie dell' Ordine è quella . che vi abbondino i libri, che ispirauo il disprezzo per la Religione. Egli vorrebbe vedervi fra le altre cose una Storia, pretesa, imparziale della Chiesa; e si propone di darla egli stesso col tempo alla sua foggia, o almeno di cooperarvi. Raccomanda di avere in istima le Opere di Fra Paolo Sarpi, del Magazzino di la Bret, e di tutto ciò , ch'è stato scritto contro i Religiosi (ibid.). Egli aveva messo fra i libri che dovevano arricchire le Librerie dei Minervali le Opere empiissime, pubblicate sotto il nome di Freret. La sua prudenza sembrava aver qui dimenticato, che conveniva precipitar meno i passi con questi suoi Allievi; ma, avvertito da Knigge, corresse questo passo falso (lett. di Filone a Catone ). Nel complesso di questi libri deve il Maestro illuminato scegliere quelli , che /conducano a poco a poco i suoi Allievi alle opinioni della Setta, ricordandosi però, che i più empj, e sediziosi sono riserbati ai gradi più sublimi . S'egli trovasse presso qualche Allievo il Sistema della Natura , la Politica naturale, l'Elvezio

dell'Uomo, od altri simili, senza lodarli, o biassmatli, glieli lascicrà (Lett. 3. a Catone). In somma, la grand' arte degl' Istruttori in queste Scuole Minervali consiste in ciò, di condurre gli Allievi a trovar da loro stessi le opinioni dell'Ordine, piuttosto che di svelarle essi a loro; affinchè riguardandole come loro proprie, e scoperte del loro genio, vi si attacchino ancora con più di fermezza.

In queste Scuole vi è un altro modo di affezionare gli Allievi all'Ordine . Sino dal principio della sua ammissione, ogni Fratello è tenuto a dichiarare quale specie d'Arte, o di Scienza vuol fare l'oggetto della sua principale occupazione, qualora la sua età, il suo genio, od altre circostanze particolari non lo chiamino ad alcuna professione letteraria. In quest' ultimo caso, sarà d' nopo, che le sue contribuzioni pecuniarie paghino i servizi, che la Setta non può sperare dal suo talento ( scritti orig. t. 1., Sommar. dell' Institut. N. q. ) . Se i Fratelli si decidono per lo studio, l'Ordine s' impegna di procurar loro tutti i soccorsi possibili per ajutarli a distinguersi nell'Arte, o Scienza, che hanno preseelto, eccettuate però la Teologia, e la Giurisprudenza, due Scienze espressamente eccettuate nella sua promessa ( Statuti del Minero. N. I. ). Questi soccorsi sono di due sorta. In prime luogo, per assicurarsi, ch' egli non trascura la scienza, alla quale si è dedicaro, fa d'uopo, ch' egli renda conto almeno una volta all'anno dei progressi, che ha fatto in essa, delle scoperte, che gli sono riuscite a fare, e degli Autori, dai quali ha fatto degli estratti . In secondo luogo, gli altri Fratelli applicati allo stesso genere di studio, sono pregati di soccorrerlo in tutto ciò, che possono. S' egli incontra delle difficoltà, che non può sciogliere, ricorra al Superiore, il quale, o le risolverà egli stesso, o le tarà pervenire ad altri Membri più esperti, che debbono contribuire ad illuminare i loro Fratelli (tbid. N. 2.).

In fine per dare ancora di più a questo grado Minervale tutta l'apparenza di una Società letteraria, i Superiori propongono, ogni anno, a concorso qualche questione interessante. Le risposte, o dissertazioni sono giudicate, come si usa nelle Accademie, e il discorso, che ha riportato il premio, si stampa a spese dell'Ordine. Lo stesso vantaggio s'offre agli Adepti per tutte le Opere, che vorranno pubblicare, purchè non si dipartano dalle mire del Fondatore Sarebbero doppiamente meritevoli, se le Opere loro fossero di quel genere, che Weishaupt chiama pasquiglie, che fanno ridere i Popoli a spese del Clero, e delle verità Religiose; delle Parodie sutte lamentazioni di Geremia, delle imitazioni burlesche dei Profeti, in somma di quelle satire, che dispongono i Popoli allo scopo della Setta. La Setta ha i suoi libraj, che le smercieranno, e l'Ordine ne imborserà il profitto ( Scritti orig. lett. 15. febb. 1778., e 4. Apr. 1779. ).

Perchè non si perda di vistà neppure net auoi viaggi, il Minervale non deve intraprenderne alcuno senza avvertirne i suoi Superiori, li quali debbono munirlo di lettere di raccomandazione per i Fratelli, che si trovano per dove egli passa. In contraccambio egli avrà curà di dare un conto assiduo nelle sue lettere di tutto ciò, che vedrà di pericoloso, o di utile per l'Or,

dine ( Statut. del Minerv. N. 11. ) .

hanno fatto in lui i principi propostigli a modo di conversazione, e spesso ancora sotto vista di confutazioni per far prova del giovine Minervale.

Di questi problemi, ch' egli ha dovuto sciogliere nel corso suo accademico, gli uni hanno per oggetto il secreto della Setta, gli altri la sicurezza de'suoi Adepti, e quella dei Superiori. Per circondare i Capi di tenebre inacessibili, e per farli sicuri in quell' asilo, bisogna che la morte istessa perda i suoi orrori agli occhi dei Fratelli. Il Minervale non finirà il suo corso accademico prima di aver manifestato, sino a qual segno tali orrori abbiano perduto la loro forza nel di lui animo, e s'egli sia pronto ad affrontarli, od a prevenirli col veleno, o col suicidio, piuttosto che dare il menomo indizio della Setta. Cli sarà, per esempio, proposto il biasimo, o l'elogio di Socrate, e lo scioglimento farà vedere, s' egli è pronto a bere la cicuta per la salvezza dei Fratelli . Il patet exitus, cioè l'uscita è libera ; è libero ad ogni nomo di rinunziare alla vita, quando pare a lai, che gli convenga; questo gran principio della Setta gli verrà proposto, e il Minervale deve commentarlo, e discuterlo. Se egli farà trasparire dei sentimenti d' uno scolare, che crede ancora in un Dio, che sarebbe offeso dal suicidio, il Minervale non sarà giudicato l' uomo di secreto , bisognevole agli Illuminati, e sarà rigettato (vedi qui sotto le deposiz. giurid.).

Conviene ancora, che la Setta sappia, cosa pensa l'Accademico dei mezzi, ch'ella impicga, e di quelli, dei quali egli stesso potrebbe un giorno servire d'istrumento. Egli dunque sarà ancora esaminato su questo famoso priacipio di Weishaupt: il fine giustifica i mezzi; cioè, non vi sono mezzi, neppure il furto, il velco, l'omicidio, la calunnia, che non divangano giuszi,

sualora si adoprino per oggetti, che piace alla Setta di qualificare per giusti, e santi (ibid.).

Finalmente i problemi da proporsi al Mimervale, saranno ancora quelli, che debbono manifestare le sue opinioni sopra i Re, e i Preti (ibid.). L'Adepto Presidente sfuggirà di compromettersi; non applaudirà pubblicamente ai sarcasmi , alle bestemmie dei suoi Allievi, ne lascierà la cura ai Fratelli Visitatori, che insimuane i principj, e spargono i prodotti, senza però indicare, che siano relativi ai misteri dell'Ordine. Ma egli noterà fra i suoi Allievi, quelli, che meglio degli altri colpiscano, o con maggior compiacenza ripetano codesti sarcasmi . e bestemmie, e chi le caccia fuori con più d'entusiasmo nelle sue produzioni Accademiche. Questi di certo merita di essere promosso. Finisco il di lui corso Minervale ; ed egli diviene Illuminato minore .

## CAPITOLO VI.

QUARTA PARTE DEL CODICE ILLUMINATO; TERZO CRADO; ILLUMINATO MINORE.

Il grado d' Illuminato Minore non ha solo per oggetto di disporre sempre più i Fratelli ai secreti, che non è ancora tempo di svelar loro; conviene ancora, che li metta in istato di presiedere alle Accademie Minervali, nelle quali hanno fatto brillare i loro talenti, e il loro zelo per la Setta. Il metodo, che deve produrre questo doppio effetto, è notabile sopra tutto, per uno di quegli artifizi, che Weishaupt solo sapeva ideare. Gl' Illuminati minori hanno le loro adumanze, come gli Accademici Minervali. Il loro Presidente dev'essere uno degli Adepti iniziati ai primi misteri dell'Illuminismo sotto il nome di Preti. E' necessario , ch' egli tenga i suoi Allievi nella persuasione, che nel suo grado non ha segreto alcuno a confidar loro ; e non ostante conviene, ch' egli insinui in qualche modo nel loro spirito la maggior parte delle opinioni, delle Tom. III.

comporre per l'adunanza dei Fratelli. Il Pre-

sidente avrà cura di scegliere gli articoli enigmatici, l'oscurità de quali perb si addatti allo sviluppo dell'opinione, ch'egli cerca d'insinuare ne'suoi Allievi. Egli formerà di questi enigmi il soggetto per gli argomenti, che loro si propongono, ed insisterà sopra tutto, che le conclusioni sieno pratiche (Il vero Illum, istruz. per i Super. di questo grado). Per dare un'idea di ciò, che deve formare questi argomenti, o sia commenti, citiamo qui almeno una parte del testo.

" Vi sono in questo mondo dei delitti ge-" nerali, ai quali l'uomo saggio, ed onesto vor-" rebbe porre un fine. Quando noi consideriamo, " che ogni nomo, in questo mondo sì bello, po-" trebbe esser felice; ma che la nostra felicità " è spesso turbata dall' infelicità degli uni per " la malvagità, e gli errori degli altri; che i " malvagi hanno il potere sopra i buoni; che " l'opposizione, o l'insurrezione privata è qui " inutite; che la pena cade quasi sempre sull'uo-" mo dabbene. = Allora nasce naturalmente il " desiderio di veder formarsi un' associazione " d' uomini d'animo forte, e nobile, capaci di " resistere ai malvagi, di difendere i buoni, e di " procurarsi la quiete, e la sicurezza = di produrre tutti questi effetti per mezzi fondati sul più · alto grado delle forze della natura umana. " Un tal fine in una società secreta non sarebbe " solo il più innocente, ma sarebbe ancora il " più degno dell'uomo saggio, e che pensa bene ". (Discorso di questo grado).

Sopra questo sol testo quante cose non possono presentarsi per argomento dei commenti dell'Illuminato minore! Bisogna, ch'egli indo-

vini quali sieno quei delitti generali, ai quali la Serta vuol porre un'termine; quali sieno gli errori, e i malvagi, che turbano la felicità del mondo; quali le società segrete, che adempierauno i voti dei Saggi non con insurrezioni private, ma per mezzo del più alto grado delle forze della natura umana ; e qual è infine l'ordine di cose verso il quale convien dirigere tante forze per trionfare dell'ordine attuale? Più che il Fratello incaricato di questi commenti entrerà nello spirito della Setta, sarà ancora stimato più degno di soddisfare al secondo oggetto del suo grado. Egli però non deve ancora presiedere all' Accademia dei fratelli ; è tuttavia stimato Novizio nell'arte de' Superiori. L' Ordine non gli confida, che uno, o due Allievi di Minerva; ma potrà consolarsi della poca sua greggia, leggendo nelle sue istruzioni, che, se non avesse in tutta la sua vita formato per l'Ordine, che uno, o due uomini, egli non ostante avrebbe fatto qualche cosa di grande .

Per riuseire in questa piecola missione, l'Illuminato minore nou è già lasciato alla sola sua prudenza; egli ha delle istruzioni, che lo dirigono. Ho di già prevenuto i Lettori, che in questa parte delle Memorie sul Giacobinismo, il nuo oggetto era non solo di provare la congiura d'egl' Illuminati, ma più ancora di rendere sensibili i pericoli della Società, facendo conoscere i mezzi peculiari della Setta. Fra questi mezzi convica distinguere le leggi date da Weishaupt gli Illuminati minori, i quali egli, coll'autorità, che loro dona, e colla maniera, con la quale insegna loro di escreitarla sopra uno, o dae membri, dispone quindi ad una soperiorità

più estesa. Queste leggi, cd istruzioni mi sembrano un capo d'opera della prudenza di serpente, per disgrazia più fina, e laboriosa per la scelleratezza, e la seduzione, che non lo è la gente onesta per la virtu Questa parte di codice è intitolata: Istruzioni per formare dei cooperatori utili all'Illuminismo. lo ne farò l'estratto di una gran parte. Il Lettore mediti, e giudichi ciò, ch'egli ha da temere di tasti precetti, ed artifizi, che tutti tendono a formare degli Adepti per la più terribile, ed universale cospirazione.

" Abbiate di continuo fissi gli occhi sopra " ognun de' Fratelli affidato alla vostra cura ; os-" servate il vostro Allievo sopra tutto, quando " sia tentato di essere ciò, che non dev'essere; " è allora il momento, in cui egli deve mostrarsi, " e voi vedrete i suoi progressi. Abbiate aucora " gli occhi su di lui, quando egli crede di non " esser osservato, e quando non si può dire, che " la brama di lode, il timore di biasmo, o il " rossor della pena influiscano sulla sua condotta. " Siate allora esatto a scrivere le vostre note; vi " guadagnerete infinitamente per voi, e per i " vostri Allievi . Avvertite , che i vostri giudizj " non dipendano dalle vostre inclinazioni; non " crediate un uomo eccellente per essere di una " qualità brillante , nè malvagio , perchè abbia · un difetto notabile; è il grande abbaglio di chi " ei lascia condurre dal primo colpo d'occhio. " Non crediate sopra tutto, che un uomo sia un " genio superiore, perche brilla nei suoi discorsi; " i fatti soli mostrano l' uomo convinto a dove-" re. Non vi fidate dei ricchi, e dei potenti ; è molto lenta la loro conversione. E'il cuore, " che bisogna cercar di formare. Chi non è sordo " ai pianti dell'infelice; chi è costante nell' av-" versità, e îmmobile ne' suoi progetti; chi si " sente l'anima fatta per grandi imprese; e chi " soprattutto è avvezzato allo spirito osservato-" re: ecco l'uomo, che fa per noi. Non vi cu-" rate delle anime piccole, e deboli, che non " sanno slanciarsi oltre la loro sfera. Co' vostri " Allievi leggete dei libri di facile intelligenza, " ricchi d'immagini, e che sollevano l'anima. " Parlate molto con loro, ma avvertite, che i " vostri discorsi escano dal cuore, e non dalla ", testa. I vostri uditori s'infiammeranno, quando w vedranno voi stesso tutto fuoco. Fute loro so-" spirare l'istante, in cui il gran progetto si » compierà .

Sopra tutto eccitate l'amor dello scopo ; " ch' essi lo riguardino grande, importante, " legato coi loro interessi, e le loro passioni » favorite. Dipingete loro vivamente la miseria " del mondo; dite loro ciò, che gli uomini so-" no, e ciò, ch' esser potrebbero: ciò che avreb-" bero a fare; quanto male conoscono il loro in-" teresse; quanto la nostra Società si occupa di " questo ; e di ciò, che possono sperare su tal " oggetto da quello, che noi già facciamo sino " dai primi gradi. Schivate ogni famigliarità, ed " occasione di mostrare la vostra parte debole ; " parlate sempre dell' Ordine con dignità . Ispirate la stima, ed il rispetto per i nostri Su-" periori ; fate sentire la necessità dell' ubbi-" dienza in una Società ben ordinata . Svegliate " l'ardore per utilità dei nostri lavori; sfuggite " la secchezza, ed una vana metafisica. Agevo-" late ciò , ch' esigete dai vostri Allievi, stu" diando la maniera propria di ciascheduno. Si " fa tutto ciò, che si vuole degli uomini, quando " si sa profittare dei loro affetti dominanti ".

"Per ispirar loro lo spirito indugatore, cominciate da piccioli saggi nella conversazione.
Fate loro delle quistioni facili sull'arte d'investigare un uomo a dispetto di tutta la sua
rittenutezza. Fingete di credere, che la loro
risporta sia migliore della vostra; il che loro
accreace la conidenza; e voi avvete un'altra
volta luogo di dire il vostro pensiero. Comunicate loro le vostre osservazioni sulla fisonomia, l'andata, la voce; dite loro qualche vota, che hanno delle disposizioni eccellenti, e
che nen manca loro in questo genere, che l'esercizio Lodate gli uni per animare gli altri.

" Ora che voi sapete, quanto costa di con-" durre gli uomini, dove si vuole, che vuda-" no , non trascurate occasione di spargere i " buoni principi per tutto, dove voi potete; " d'ispirare a tutti coraggio, e risoluzione. " Ma osservate bene, che, chi vuol cangiare in " un colpo tutti gli uomini, non ne cangia al-" cuno. Nelle Città, dove voi abitate, dividete " le fatiche cogl' Illuminati del vostro grado: " Scegliete, uno, due, o al più tre Minervali, " co' quali avete più credito, e autorità, e de-" dicate loro tutte le vostre cure. Molto avrete " fatto , se in vita vostra avrete formato due , " o tre uomini . Fate di quelli , che avete scel-" ti , l' oggetto costante delle vostre osservazio-" ni . Se un mezzo non riesce, tentatene un " altro, fin che abbiate trovato il vero. Esami-" nate l'abilità del vostro Allievo, e quali sono " i principj intermedj , che gli mancano per

" ummettere i fondamentali. La grand' arte è " di profictare del vero momento. Qui vi vuol " calore, e là sangue freddo. Fate, che il vo-" stro Allievo attribuisca a se stesso i suoi pro-" gressi, e non a voi. S' egli dà in trasporti, " non gli contraddite; non è quello il momento " di opporglisi; ascoltatelo, sebbene abbia tor-" to. Non attaccate mai le conseguenze, ma " sempre i principj. Aspettate il momento, in " cui possiate spicgarei senza mostrare di con-" traddire. Il miglior mezzo sarà quello d'in-" tendervela con un altro, che voi fingerete d'im-" pugnare nelle conversazioni, dove quello, che " avrete in vista di combattere, non sarà più " parte, ma semplice uditore; allora stringete " i vostri argomenti con tutta forza . I difetti, " che volete in lui correggere non li esponete , " come suoi ; raccontate la cosa come fatta da " un altro. Chiedete a lui stesso consiglio, e " così lo farete suo proprio giudice .

"Per tutto questo vi vuol tempo. Non agite
mai in fretta. I vostri Allievi devono oprare
con facilità, e sodezza; spessò leggere, meditare, ascoltare, vedere più volte, e poi agire; ecco ciò, che ne dà l'abilità, che in seguito divien abito. Se volete sradicare la sua
opinione, proponetegli alcuni discorsi sulle
questioni relative al vostro oggetto, come per
cesercitare il suo talento. Con ciò egli impara
a rifiettere su i principi; e voi scoprite quelli,
che dovete specialmente svellere in lui. Istruite, avvertite, ma senza fredde declamazioni;
qualche parola forte, ed a proposito, quando
il sue spirito si trova in una situzzione conveniente. Non esigete troppo in una volta.

" Siate provido, paterno, sollecito; non disperate mai: degli uomini se ne fa ciò, che si " vuole. Studiate i motivi, e le massime, che il " vostro Allievo ha succhiato dalla sua educa-" zione ; se per noi non valgono , indebolitele " a poco a poco; sostituitene delle altre, for-" tificandole; ma con prudenza. Osservate ciò, r che le Sette, le Religioni, la Politica fanno fare agli nomini. = Si può loro ispirar dell'en-" tusiasmo per cose frivole. Nel modo di gua-" dagnarli sta dunque l'arte di far in essi pre-" ponderare la virtà , e la verità. Servitevi per " il bene degli stessi mezzi, che adoperano i " furbi per il male, e vi rinscirete. Il potere " dei malvagi proviene dall'inerzia, e timidezza " dei buoni . In certe occasioni conviene an-" cora mostrar alterezza, e crudeltà per di-" fendere i diritti dell' uomo. Dite ai vostri Al-" lievi, che non debbono cercar nell' Ordine, " che la bontà del fine ; e che antichità, poten-" za , ricchezze , ed altro , devono esser loro in-" differenti . Dite loro , che', se trovano altrove " una società, che li conduca più presto, e con " più sicurezza al buon fine , tutto il nostro ram-" marico consiste in non conoscerla. = Che intanto " noi ubbidiamo alle leggi dei nostri Superiori, " faticando in pace, e non perseguitando alca-" no . = Seguite queste regole di condotta; e " ripetasi pure, che voi avrete fatto molto per " il mondo, se voi formate due nomini secondo " i nostri principj.

"Procurate di profittare dell'istante, in cui il vostro Allievo è scontento di questo mondo, nel quale nulla va secondo il suo geano il ove il potente istesso sente il bisogno,

" che ha degli altri per arrivare ad un miglior " ordine di cose. E' questo il momento di strinr gere un cuor sensibile, e mostrargli, quanto " le Società secrete sieno necessarie per arri-" vare al desiato miglior ordine di cose. Ma " non crediate troppo alla costanza di tali com-" mozioni. Lo sdegno può essere l'effetto d' un " timore , d' una speranza vaga, d'una passione, " che si vorrebbe soddisfare. Questo non forma " abito . Gli uomini non diventano così presto e bnoni. Abbiate sempre l'occhio al peggio, ed " insistete : che un cuor facile a commoversi è " anche facile a cambiarsi. Non promettete troppo » per mantenere di sovverchio. Sollevate i co-" raggi avviliti; reprimete l'ardore eccessivo. " Ispirate speranza nell'infortunio, e timore nella " prosperità.

" Ecco le nostre regole per far di voi un " buon Istruttore , e condottiere degli uomini ; " eseguendole, accrescerete l'armata degli eletti. " Se vi è caro il vostro bene, affaticatevi sotto " la nostra condotta a liberare dalla necessità " d'esser malvagi tonte migliaja d'uomini, che " vorrebbero esser buoni . = Credeteci : l' espe-" rienza ce l' ha dimostrato. Togliete al vizio il " suo potere, e ogni cosa anderà bene al moudo. " Ma, se il vizio è potente, ciò proviene dall' co-" sere fra i buoni gli uni troppo indolenti, gli-" altri troppo arrischiati: perchè gli uomini si " lasciano disunire, o affidano all' avvenire la " cura di far nascere le Rivoluzioni : Perchè in " quest' aspettativa preferiscono di curvare il " dorso, e sottomettersi al giogo, a far resi-" stenza efficace al vizio. Se sapessero, che /a m virtù non consiste tutta nella pazienza, ma

" nell' azione, si sveglierebbero dal loro son" no. » Per voi, unitevi si Fratelli, abbisate com" no. » Per voi, unitevi si Fratelli, abbisate com" nossibile, se noi adempismo le sue leggi. Noi
" fatichismo per dare al merito la sua ricom" pensa, ai deboli il loro sostegno, e i malvagi
" le loro catene, all' uomo la sua dignità. Questa
" è la nuova terra promessa; terra d'abbondan" za, e di benedizione, che non iscopriamo finodelle Istruz. C., e D. per gl' Illum. minori)
delle Istruz. C., e D. per gl' Illum. minori)

Sono stato tentato d'interrompere qualche volta questo estratto colle mie riflessioni; ma chi ha mai bisogno di esser ajutato per dire a se stesso : qual zelo in Weishaupt , quale strano impegno ha potuto dettare, e combinare tanti consigli così propri a cattivarsi l'animo de'suoi Allievi ? Vi ha egli un Padre, un Istitutore, a cui l'amore per il suo figlio, per il suo pupillo ne abbia mai suzgerito dei più efficaci? Eppure questi non formano, che una parte delle lezioni, che l' Illuminato minore deve sempre aver presenti alla mente per formare degli Allievi alla Setta. Ma quali sono frattanto i principi, su i quali si hanno a formare codesti Aflievi? Qual è dunque la virtù sublime, che dev'essere il frutto di tante cure ? Ben presto noi vedremo, che sono dessi i principi dell'istessa scelleratezza, e che questa viriù sublime si riduce a tutto ciò, che può disporre gli animi alla più turpe corruzione, e all'anarchia generale. Noi sentiremo quest' uomo istesso dire ai 'suoi Allievi : Servitevi per il bene di quei mezzi, che i furbi impiegano per il male; e lo vedremo, lui stesso non essere, che l'eroc dei furbi, il quale in108

duce i suoi Allievi ai misfatti; preparando i disastri alla Società, con più d'ardore, e con più d'artifizj, che non impiegano i buoni, zelo, e saviezza nei loro sforzi per la virtù, e la conservazione delle leggi. Per disporre più facilmente lo spirito degli Adepti, I'lluminato minore è ancora guidato, e vegghiato dai Fratelli Illuminati maggiori, cioè da quelli del grado maggiore nella classe chiamata preparatoria.

## CAPITOLO V.

QUINTA PARTE DEL CODICE ILLUMINATO; QUARTO GRADO; ILLUMINATO MAGGIORE, E NOVIZIO SCOZZESE.

Il grado, che succede a quello d'Illuminato minore, è detto, ora Novizio Scozzese, ora Illuminato maggiore. Sotto a questa doppia denominazione, vi è ancora un doppio ozgetto. Come Novizio Scozzese, egli è innestato sulla massoneria, e non è, che un laccio teso alla credulità degli Allievi, che si mostrano poco degni d'arrivare ai misteri della Setta; e serve allora unicamente d'introduzione al grado di Cavalier Scozzese, che termina la carriera degli sciocchi delusi. Come vero grado poi della Setta, egli vincola l' Allievo con legami sempre più stretti, e strani, serve di preparazione immediata al grandi misteri, e provvede infine l'Illuminismo di Maestri per le sue Accademie. Spieghiamo prima lo strano legame, che l'Allievo temerà di rompere, se venisse mai tentato di separarsi dalla Setta, e soprattutto di tradire ciò, che sinora

potesse avere scoperto de' suoi artifizi, de' suoi

principi, e del suo grande oggetto.

Prima d'essere promosso al nuovo grado, il Candidato è avvertito, che la sua promozione è risoluta, nel caso, che dia una risposta congrua alle seguenti quistioni = Prima; conoscete voi alcuna Società fundata sopra d'una costituzione più santa, più solida, e miglior della nostra, che tenda per mezzi più sicuri, e pronti all' oggetto dei vosiri desideri? = Seconda: siete voi entrato per curiosità nella nostra Società, o per concorrere col fiore degli nomini alla generale felicità? = Teran: siete voi contento delle nostre leggi? Volete voi seguire il nostro piano; oppure avete voi qualche obbiezione a farci? Quarta: se, a vostro giudizio, nulla v'è di meglio, dichiarate ora, se volete abbandonarci, oppure restar con noi unito per sempre? = Quinta: siete voi Membro di qualche altra Società ? = Sesta: tale società esige ella delle cose contrarie al nostro interesse; come sarebbe, di scoprirle i nostri segreti, o di operare unicamente per lei? = Setsuma : supposto, che ciò da voi si esigesse, dite, sul vostro onore, se voi siete disposto a farlo?

Data la risposta a tali quesiti, il Candidato è avvertito di una nuova prova di confidenza, che l'Ordine aspetta da lui; la quale consiste nello scrivere con fedeltà, e franchezza, scuza dissimulazione la storia di tutta la sua vita. A ciò fare gli si concede un tempo congruo; ed ecco il laccin teso, nel quale una volta presi i Fratelli, Weishaupt ha ragione di dire: Ota sì, che sono miei: vo li sfido a nuocerci, se vogliono tradirci. Ancor io ho i loro secreti. Infatti, I. Adepto dissimulerebbe in vano. Le

menome circostanze della sua vita, e soprattutto quelle, ch'ei vorrebbe più celare, sono già note alla Setta. Tutto ciò, ch' egli sinora ha fatto per iscoprire il secreto dei Fratelli , e indagarne gli nltimi nascondigli del loro cuore, altri l'hanno fatto del pari per lui, e meglio di lui. Quegli stessi, che compongono la loggia, nella quale entra, e che sono in procinto di riconoscerlo per fratello, sono appunto quelli, che hanno diviso fra loro la cura di scrutinarlo. Tutto ciò, che Roma fa per iscoprire fino alli megomi nei in quelli, ch' ella propone alla venerazione del Fedeli, la Setta Illuminata lo fa ancor essa per non ammettere ai suoi misteri, che quelli degla Allievi, ne' quali non vede più la menoma traccia delle virtà religiose, e civili, che li renderebbero sospetti. Sì; gli scellerati nei loro autri vogliono conoscersi, e sapere se i loro complici sono malvagj al par di loro.

Io non so dire, donde Weishaupt abbia potuto ricavare la parte del suo codice, che serve in ciò di regola ai Fratelli scrutatori. Suppongasi però una serie di 1500. questioni almeno, sulla vita, l'educazione, il corpo, l'anima, il cuore, la sanità, le passioni, le conoscenze, le opinioni, l'abitazione, il vestiario, i colori favoriti del Candidato, sopra i suoi parenti, amici, nemici, la sua condotta, i suoi discorsi, il suo procedere, i suoi gesti, il sno linguaggio, i suoi pregiudizj, le sue debolezze; in una parola, dei quesiti sopra tutto ciò, che può far conoscere la vita, il carattere politico, morale, religioso, l'interiore, e l'esteriore d'un womo, e tutto ciò, ch' egli ha fatto, detto, o pensato, e tutto ciò, che farebbe, direbbe, o penserebbe in

tale, o tal' altra circostanza; suppongansi ancora sopra ognuno di questi articoli 20., 30., e talvolta 100. diverse domande, tntte, l'una più calzante dell' altra : tal'è il catechismo, al quale l'Illumiuato maggiore deve saper rispondere, e sul quale egli deve regolarsi per delineare la vita, e l'intiero carattere dei Fratelli, ed ancora di quei profani, de' quali importa all' Ordine d'aver conoscenza. Tal' è il codice scrutatore, su cui dev' essere descritta la vita del Candidato, prima d'essere ammesso al grado d'Illuminato maggiore. Questo codice è detto negli statuti dell' Ordine: Nosce te ipsum; e serve di motto spione all'istesso grado. Ma quando un Fratello lo pronunzia, l'altro risponde: Nosce alios; e questa risposta esprime assai meglio l'oggetto di un codice, che potrebbe chiamarsi il perfetto Spione. Se ne giudichi dalle seguenti domande .

Sulla fisonomia dell' Iniziato: " Ha egli il " viso colorito , o pallido ? è egli bianco, nero, " biondo, o bruno, ha egli l'occhio, vivo, pene-" trante, fosco, languido, amoroso, superbo, ar-" dito , torbido ? nel parlare , guarda egli in fac-" cia ardito, oppure di traverso? sostiene egli " un guardo fermo? ha egli un' aria accorta, o " aperta , e libera , tetra , pensierosa , astratta, " insignificante , dolce , o seria ? l'occhio inca-" vato, alto, o in aria? la fronte è ella incre-" spata, ed in qual modo? " = Sul suo portamenco: " E' egli nobile, o volgare, libero, " franco , od affettato? come porta egli la testa? " diritta, o inclinata ? all' avanti , all' indietro , " o da parte ? ferma, o tremante? compressa tra " le spalle, o vacillante da una banda, e l'al-

" tra "? = Il suo andare: " è egli lento , lesto, " posato, a passi lunghi, o corti, cascante, pi-" gro, o saltellante? = Il suo parlare: è egli " regolare, o disordinato, interrotto? agita egli, " parlando, le mani, la testa, il corpo con vi-" Vacità ? s'accosta egli a quegli, a cui perla ? " gli afferra egli per le braccia, gli abiti, la " bottoniera ? è egli loquace, o taciturno? e per-" chè ? proviene egli da prudenza, ignoranza, " riguardi, o infingardaggine? " = La sua edu-" cazione: da chi l'ha egli avuta? è egli sempre " stato sotto i suoi parenti? ha egli stima dei " suoi maestri? da chi riconosce la sua istruzio-" ne? ha egli viaggiato? in qual paese "? Da queste domande si giudichi di quelle, che riguardano lo spirito, il cuore, e le passioni dell'Iniziato. lo non riferirò su questi oggetti , che le seguenti: " Quando egli si trova fra due parti-" ti, qual è quello , ch'ei prende? il più forte, " o il più debole? il più ingegnoso, o il più " sciocco? ne forma egli un terzo? è egli co-" stante, e fermo a fronte degli ostacoli? come " si lascia egli vincere? per le lodi, le adula-" zioni , le viltà , le donne , il denaro , per gli " amici ? = Inclinato alla satira, come l' adopra " egli più volontieri? contro la Religione, la " superstizione, l'ipocrisia, l'intolleranza, il " Governo, i Ministri, i Frati "? Molte altre cose hanno ancora gli scrutatori a discutere nella storia del loro iniziato. Bisogna, che ogni tratto, col quale lo dipingono, sia dimostrato dai fatti, e singotarmente da quei fatti, che tradiscono un uomo al momento, ch'egli meno se l'aspetta ( Lett. di Weishaupt ). Eglino hanno a seguitar il Fratello da indagare sino nel suo sonno; de-Tom. IIL

vono saper dire, s'egli è dormiglione, se sogna, se parla sognando, s'è facile, o difficile a svegliarsi, e qual'impressione faccia su di lui un subitanco risvegliamento per forza, e all'improvviso? Se vi fosse qualche quesito, sul quale la leggia non credesse di essere abbastanza istruita, olcuni Fratelli vengono deputati ad esaminare a fendo un tale articolo. Quando alla fine il risultato si trova conforme alle viste della Setta, vien destinato il giorno dell'accettazione. Lacciando da parte gl'insignificanti riti Massonici, su i quali è regolata, facciamo solo menzione delle circostanze più proprie dell'Illumimismo.

Introdetto il Candidato in una camera oscura, vi rinnova il suo giuramento del più profondo silenzio su tutto ciò, che vedrà, o saprà dell' Ordine. Quindi depone in mano del suo Introduttore la storia della sua vita, sigillata, la quale vien letta nella loggia, e confrontata col quadro istorico, che i Fratelli hanno fatto eglino stessi del Candidato. Finita la lettura. ritorna l' Introduttore, e gli dice : " Voi ci avete " dato una prova preziosa della vostra confiden-" za; e in verità noi non ne siamo indegni, e " speriamo, che voi ce l'accrescerete a misura " che imparerete a meglio conoscerci. Fra uo-" mini , che cercano di farsi migliori, e miglio-" rare gli altri, e di salvare l' Universo dai " suoi mali , non deve regnare alcuna dissimu-" lazione. Lungi dunque da noi ogni riserva. " Noi studiamo il cuore umano. = Non ci ver-" gogniamo dunque di svelarci a vicenda i no-" stri difetti. Ecco il ritratto, che l' assemblea m dei Fratelli ha fatto della vostra persona. Leg" getelo , e quindi rispondete, se voi persistete " a voler essere di una Società, che, tale, come " voi siete, vi stende ancora le braccia ".

Se l'indignazione di un così strano spionaggio, di cui il ritratto storico è una evidente prova, potesse nel cuore dell'Alhevo superare il timore d'abjurare una Società, che ora ha contro di lui armi somiglianti, non tarderebbe certo un istante a chiedere il suo congedo; ma egli comprende bene ciò, che un tal passo potrebbe costargli , Egli è lasciato qualche tempo a meditare; la brama d'esser innalzato al nuovo grado prevale ancora ad ogni altra considerazione. E'introdotto nella loggia dei Fratelli, ed ivi si alza per lui una parte del velo, che copre i segreti della Setta; o piuttosto si strappano ancora a lui i suoi segreti, per saper a qual segno le sue mire

si uniformino a quelle della Setta.

Dopo un conveniente preambolo: ", lo ho , " dice l' Iniziante, alcune altre domande a farvi " relative ad oggetti, su i quali è d'uopo, che " l' opinione dei Fratelli eletti ci sia manifesta ". Il Lettore osservi queste domande, e quando saremo noi ai Misterj dell' Ordine, egli comprenderà meglio questo procedere successivo, e graduale, che gl' infonde poco a poco nel cuore dell' Adepto, come s'egli stesso gli avesso tatti conceputi , e ideati . = Prima .: Trovate " voi in questo mondo la virtù premiata, ed il " vizio punito? non vedete voi al contrario il " malvagio esteriormente più felice, più stima-, to , più potente dell' nomo onesto? in una pa-" rola, siete voi contento di questo mondo, com'è , al presente ? = Seconda : per mutare l'Ordine , presente dello cose , non vorreste voi , se vi " fesse possibile, adunare tutti i buoni, ed unir-" li strettamente per farli più possenti dei mal-" vagi ? = Terza: se a voi toccasse a scegliere, " in qual contrada vorreste voi esser nato, piut-" tosto che nella vostra Patria? = Quarta: in " qual secolo vorreste voi esser vissuto? = Quin-, la: avendo la scelta, quale stato, e scienza " preferireste voi? = Sesta : in fatto di ston ria, qual è il vostro autore, o maestro favori-" to? = Settima : non vi credete voi obbligato " di procurare ai vostri veri amici tutt'i possibili " esteriori vantaggi per ricompensarli della loro " probità, e rendere la loro vita più delce? " Siete voi pronto a fare ciò, che l' Ordine esige , dai Fratelli in questo grado, ordinando, che " ognun di noi prenda l'impegno di dare ogni " mese ragguaglio ai nostri Superiori, degl' im-"pieghi, dei servigi, dei benefizi, e d'altre " somiglianti dignità , delle quali noi potramo "disporre, o procurare il possesso per mezzo " di nostra raccomandazione, affinche i nostri " Superiori abbiano occasione di presentare i " degni soggetti dell' Ordine nostro "?

La risposta dell' Iniziato sarà data in iscritto, da inserita nei registri della loggia. Si può
ben credere, ch'essa dev'esprimère il più grande
scontento dell'ordine attuale delle cose, e testificare, quanto il Candidato sospiri per una rivoluzione, che cangiasse la faccia dell' Universo.
Si comprenderà bene, sopratturto, ch'egli prometterà di non riconoscere altri, che i Fratelli,
degni d'essere promossi, sia alla corte, che ia
città a tutti il posti, che possono accrescere fortuna, potenza, e credito alla Setta. Dopo tale
promessa, l'Iniziante ticne a lui il seguente

discorso: " Fratello, voi vedete, che dopo aver " provato i migliori degli uomini, noi cerchio-"mo di ricompensarli poco a poco, e servir " loro d' appoggio , a ffine di dare insensibil-" mente al mondo una nuova forma. Poichè ,, voi stesso conoscete , quanto poco gli uomini " hanno sinora adempito il loro dovere, quanto " tutto ha degenerato nelle istituzioni civili . " quanto poco i dottori della sapienza sono riu-" sciti a render la virtu più cara, e a dare al " mondo una disposizione più felice. Voi dovete , vedere ancora, che il difetto di tutto ciò deve " stare nei mezzi adoperati sin quì dai saggi. " Questi mezzi adunque s' hanno a cangiare per " restituir in fine alla sapienza, ed alla verità " il loro impero. Ecco il grande oggetto dei tra-" vagli del nostro Ordine . O amico! o fratello! " o figlio! quando qui adunati, lungi dal profa-" ni , noi consideriamo sino a qual segno i mal-" vagi dominano nel mondo; come le persecu-" zioni , e le infelicità sono il retaggio dell' no-" mo onesto, e come la miglior parte del genere " umano è sagrificata all' interesse personale; a ., questo spettacolo potremmo noi tacere, e con-" tentarci di sospirare ? Non cercheremo noi di " scuotere il giogo? = No, fratello, fidatevi di " noi. Cercate dei fedeli cooperatori; cercateli, " ma non nel tumulto, e nelle tempeste. Essi .. stanno celati nelle tenebre. Protetti dall'om-, bre della notte, ecco dove solitari, o unità " in circoli poco numerosi, figli docili, casi " prosiegono la grand' opera sotto la condotta .. dei loro Capi . Essi chiamano i figli del mon-" do , che vivono nell' ebbrietà . = Quanto po-" chi gli ascoltano! Quegli solo, che ha gli oc"chi dell' necello di Minerva, e che ha messo "le sue fatiche sotto la protezione dell'astro "della notte, è sicuro di trovarli.

Se questo discorso mai non avesse spiegato abbastanza al Fratello l'oggetto del suo grado, il segretario compisce l'opera con aprire il codice della loggia intitolato: Colpo d' occhio generale sul sistema dell' Ordine. L'Illuminato impara da questo capitolo, che l'oggetto dell' Ordine è di spargere la pura verità, e di far trionfare la virtu. Nulla però di preciso sinora su di ciò, che l'Ordine intende per pura verità; gli si dice soltanto, che per ispargerla, bisogna cominciare dal guarire gli uomini dei loro pregiudizi, rischiarar gli spiriti, riunire quindi tutte le forze comuni per purgare le scienze delle inutili sottigliezze, stabilire dei principi tratti dalla natura. = " Percio, prosiegue il segretario, noi ", dobbiamo aprire tutte le sorgenti delle cogni-" zioni, sollevare i talenti oppressi, innalzare " gli uomini di genio dalla polvere, in cui giac-" ciono, impadronirci dell'educazione della gio-" ventù, formare una lega indissolubile fra le " miglior teste, combattere arditamente, ma con " prudenza la superstizione, l'incredulità, la " sciocchezza , e formar la nostra gente in mo-" do, che abbia su tutti gli oggetti, dei prin-" cipi veri, giusti, ed uniformi. A questo fine " sono state istituite le nostre scuole Minervali, " e i gradi inferiori della Massoneria, sulla quale " il nostro Ordine cerca di guadagnare tutta la " possibile influenza per indirizzarla al nostro " scopo. Noi abbiamo quindi dei gradi superiori, " nei quali i Fratelli, che hanno passaco per tutti " i gradi preparatori, imparano a conescere gli

" ultimi risultati delle nostre fatiche, e di tutte

" le procedure dell' Ordine ".

" A questo fine, bisogna levare al vizio la " sua preponderanza, far trovare all' uomo onesto ,, il suo premio ancora in questo mondo. Main " questo grande oggetto i Preti, ed i Principi " ci fanno resistenza, e si hanno contro di noi , le Costituzioni politiche dei Popoli. Che s'ha " egli a fare in questo stato di cose ? Favorire .. le rivoluzioni , rovesciare tutto , scacciare la " forza colla forza, e la tirannia con la tiran-" nia ? Lungi da noi simili mezzi! Ogni riforma " violenta è biasimevole, perchè non migliora " le cose, e gli uomini colle loro passioni re-" stano, quali sono, e perchè la saviezza non ., ha bisogno di violenza. Tutto il piano dell'Or-" dine tende a formar gli uomini, non col mezzo " delle declamazioni, ma con la protezione, e " le ricompense dovute alla virtù. Conviene in-" sensibilmente legare le mani ai protettori del " disordine, e governarli senza comparire di " dominarli. In somma bisogna stabilire un Co-" verno, che sia dominatore universale, che si " estenda sopra tutto il mondo, senza sciogliere ., i legami civili. Bisogna, che sotto questa nuo-" va forma di Governo tutti possano seguitare " l'ordinaria loro maniera di procedere, e far " tutto ciò , che vogliono , a riserva d' impedire ", il nostro Ordine d'arrivare al suo scopo, ch'è " di far trionfare il bene del male".

"Questa vittoria della virtù sul vizio, fa "già l'oggetto di Cristo nello stabilimento della "sua pura Religione. Egli insegnò agli uomini n'esser saggi, lasciandosi guidare per il loro "hene dai migliori, e più saggi. Allora la pre-

" dicazione bastava, e la novità/faceva prevalere " la verità. In oggi ci convengono mezzi più po-" tenti . Bisogna, che l' uomo diretto per i suoi " sensi trovi nella virtà delle attrattive sensibi-" li. La sorgente delle passioni è pura; con-"viene, che ognuno possa soddisfare alle sue, " dentro i limiti della virtà, e che il nostro " Ordine ne fornisca i mezzi " . Bisogna anco-" ra , che tutti i nostri Fratelli allevati d' una " istessa guisa, ed insieme uniti strettamente . " non abbiano tutti, che un medesimo scopo . " Intorno alle Podestà della terra, bisogna unire " una legione d'uomini infaticabili, e che diri-" gano da per tutto i loro sforzi secondo il pia-6 no dell' Ordine per felicitare l' umanità . = Ma " tutto ciò deve farsi in silenzio. I nostri Fratelli debbono sostenersi a vicenda, e cercare di guadagnar tutti i posti, che danno del potere, per il bene della cosa. Abbiamo noi un .. certo numero d' nomini tali in ogni paese? " Ognuno di loro ne formi due altri, e si ten-" gano uniti, e stretti assieme; e nulla sarà più " impossibile al nostro Ordine; ed in tal modo, " nel silenzio si è già fatto assai per la felicità " degli uomini . Voi vedete, o Fratello, aperto " un vasto campo alla vostra attività. Fatevi no-" stro degno cooperatore, secondandoci con tutte , le vostre forze. Fra noi non v'è fatica senza " premio ". A queste lezioni succede la lettura di due

A queste lezioni succede la lettura di due capitoli destinati alle funzioni del nuovo Illuminato maggiore. Il primo gli è già noto, ed è il codice del Fratello insinuante, od arrolatore. Egli ne diviene depositario, perché da qui avanti apparsiene a lui giudicare gli Allievi d'ogni insinuante. Il secondo è il codice, o l'arte dello scrutatore. Questo gli è confidato, perchè ora specialmente avrà ad esercitare quest'arte, presiedendo alle Accademie Minervali. Il favore, che gli si fi', non lascia tra lui, e i misterj, che un grado intermedio, quello, cioè, che l'Ordine chiama Cavalter Scozzese. (Tutto questo Capitolo è un estratto del grado d'Illuminato maggiore, e delle Istruzioni aggiunte al rito di questo codice, nel vero Illuminato).

## CAPITOLO VIII.

Sesta parte del Codice Illuminato; classe intermedia; Cavalier Scozzese dell'Illuminismo.

Dotto il nome di classe intermedia nell'Illuminismo, si potrebbe in qualche modo comprendere tutti i gradi, che Weishaupt adotta della Massoneria. În questo senso vi si dovrebbe comprendere ancora i tre gradi di Novizio, di Compagno, e di Maestro Muratore. Ma io ho già detto, che questi gradi non sono per la Setta; che un mezzo d'intrudersi nelle Loggie Massoniche. Per rendere il suo oggetto meno sensibile, ella li lascia, come; sono tra i Massoni ordinari. Con questo mezzo il Fratello Illuminato s' introduce nelle Loggie senz'alcun segno distintivo, e si contenta di osservarvi quelli dei Massoni, ch' egli potrebbe tirar al suo Ordine. Ma non è lo stesso dei gradi superiori della Massomeria Scozzese . La Setta ha creduto trovarvi qualche cosa più conforme al suo oggetto. Abbsognavanle inoltre alcuni di questi gradi supericri, sia per dirigere le Loggie Massoniche, ch' ella compone de' suoi propri Allievi, sia per cercare a donniar, e a presicalere nelle altre. La generale venerazione dei Massoni per i loro Cavalieri Scozzesi determino l'Adepto Knigge di arrogaria questo grado specialmente per adattarlo all'Illuminismo. Il codice della Setta ne fa un grado stazionario, e intermedio ancora; è stazionario per quegli Allievi, ch'ella dispera di render giammai degni dei suoi misteri; ed intermedio per quelli, nei quali trova migliori disposizioni ( Scritti orig. tom. 2. part. I. Sec. 11.).

Qualunque debba essere il suo destino, nessun Fratello perverrà mai a questo nuovo grado senz'aver dato prima delle prove speciali dei progressi fatti nell' arte di scrutatore, per la quale il codice ha dovuto essere il suo principale studio dopo la sua ammissione al grado d'Illuminato maggiore. Il capitolo segreto dei Cavalieri ha avuto cura di fargli pervenire di tempo in tempo diversi quesiti, per vedere a qual segno egli è capace di giudicare dello stato dell' animo dai segni esterni. Egli ha dovuto, per esempio, rispondere al quesito: Qual è il carattere d' un uomo d'occhi mobili, e sguardi incostanti? A quali tratti si può conoscere l' nomo voluttuoso, tetro, e pusillanime ? ( Vedi questo grado , Sez. IV. N. 2 , e 3. ). Un' altra prova ancora dei suoi progressi, dev' essere la vita dell' eroe, del quale gli fu dato il nome per caratteristico al suo ingresso nell' Ordine. La propria Storia, ch' egli ha compilato nel grado anteriore, ha esposto tutto cio, ch'egli è, e che ha fatto: questa deve dimostrare ciò, ch'egli stima, o biasima negli altri, e soprattutto, s'egli ha sa-

puto scoprire nella vita del suo eroe le qualità, e i servigj , che l' Ordine s'aspetta di vederlo imitare, dandoglielo per Prototipo (Istruz. 2. per questo grado N. 8.). Infine, se gli resta nella propria Storia qualche importante secreto sfuggito ai Fratelli scrutatori, potrebbe dare una prova sempre più meritoria della sua confidenza, scoprendo questa nuova parce della sua vita, che per altro non è obbligato a svelare, che al solo capo dell' Ordine (ibid.). Adempiti tutti questi doveri, gli resta di dare in iscritto - l' assicurazione, ch'egli riguarda i superiori dell'Illuminismo, come i superiori secreti, ignoti, ma legittimi della Massoneria : ch' egli vuol aderire sempre al sistema Massonico dell'Illuminismo, come il migliore, ch'egli conosce; che rinunzia ad ogni altra società; e infine, che, convinto dell'eccellenza dell'Illuminismo, ne conberverà sempre i principi, credendosi obbligato di affaticare sotto la direzione de' suoi Superiori . nel senso, e conforme allo scopo dell' Ordine per la felicità del Genere umano ( Ibid. Lett. Reversali ) .

Dopo queste promesse, i Cavalieri Scozzesi invitano il nuovo Fratello al Capitolo secreto; nome, che si dà la Loggia di questo grado. Essa è apparata di verde, ben illuminata, e decorata. Sotto un baldacchino, e sopra un trono dell'attesso colore siede il Prefetto dei Cavalieri con stivali, e speroni. Una croce verde brilla sul suo grembiale, e la stella dell'Ordine sul suo petto; il cordone di S. Andrea a tracolla dal lato dritto al sinistro, e il martello in mano. Alla dritta sta il Fratello porta-spada, tenendo la spada dell'Ordine; alla sinistra il Cerimoniere con un

bastone in una mano, e il rituale nell'altra. I Cavalieri in stivali, e sproni, la spada al fianco, la croce con cordone verde al collo; gli uffiziali dell' Ordine distinti per un pennacchio, ed un Prete dell' Ordine in veste bianca . compongono la Loggia. Il Prefetto indirizzando la parola al Candidato gli dice : " Tu vedi qui una " parte delle ignote Legioni , unite con vincoli " indisolubili per combattere a pro dell' umani-" tà. Vuoi tu renderti degno di vegliare con essi , al Santuario? il tuo cuore dev'essere puro, " ed il tuo spirito ardente di un fuoco divino " per la dignità della natura. Il passo, che fai, " è il più importante della tua vita. Noi non " usiamo vane cerimonie; creandoti Cavaliere " aspettiamo da te azioni nobili, grandi, e de-" gue di qu sto titolo. Salute da noi, se tu vieni " per esserci fedele, se buono, ed onesto tu cor-, rispondi alle nostre speranze. Ma se divieni , un falso Fratello, sii tosto maledetto, ed in-" felice; il grande architetto dell' Universo ti " precipiti nell' abisso. = Ora piega il ginoc-" chio , e sopra questa spada fa il giuramento " dell' Ordine ".

A queste parole il Prefetto si pone a sedere, i Cavalieri in piedi con le spade nude in mano; ed il Candidato pronunzia il segnente giuramento: " Io prometto ubbidienza agli eccel-, lentissimi Superiori dell'Ordine. Per quanto " da me dipenderà, m' impegno a non favoriro " alcun indegno per esser ammesso ai santi gra-" di; ed affaticarmi per far trionfare l'antica " Massoneria su tutti i falsi sistemi introdotti-" visi; ad assistere da vero Cavaliere l'innocenza, la povertà, e l' onestà infelice: a non es-

وستابات

n ser mai adulatore dei Grandi, o schiavo dei Rrincipi ; a combattere virilmente, ma con " prudenza, per la virtù, la libertà, e la , sapienza; a resistere fortemente per vantag-, gio dell' Ordine, e del mondo alla super-" stizione, e al despotismo. Giammai prefe-, rirò il mio interesse personale al bene ge-" nerale. Difenderò i miei Pratelli contro la " calunnia. Mi consacro a scoprire la vera re-" ligione, e dottrina della Massoneria, e darò " conto ai miei Superiori delle mie scoperte. " Aprirò loro il mio cuore, come a miei veri " amici . Finche io saro dell' Ordine, riguar-" derò la sorte d esserne membro, come la mia " suprema felicità. Del resto io m'obbligo di te-" ner per santi i miei doveri domestici, sociali , e " civiti. Così Dio m'ajuti, e sulla felicità della " mia vita, e sul riposo del mio cuore ". In ricompensa di questo giuramento il Prefetto dichiara al Candidato, che lo crea Cavaliere dell' Ordine di S. Andrea, secondo l'antice uso Scozzese. Levati, gli dice poi, e da qui avanti guardati bene di piegar il ginocchio a veruno, ch'è uomo, come sei tu (ibid.).

A questa funzione l'Adepto Knigge aggiunge varie altre cerimonie puramente derisorie dei riti Religiosi; come la triplice henedizione, che il Prete Illuminato pronunzia sul nuovo Cavaliere; e sopra tutto la cena, con cui si termina la festa; atroce buffoneria sui Misterj Eucaristici. Per quanto empia sia questa imitazione Weishaupt la trova ributtante, sembrandogli ancora religiosa teosofistica, e superstiziosa (Vedi l' ult. part. di Fil. pag. teo.) Ma ciò, che imenta il pieno gusto dell' Eresiarea Bavaro, sono

le istruzioni date al nuovo Cavaliere nel diacorso, che gli si tiene, in cui l'oratore illuminate seeglie fra tutti i sistemi Massonici, il più artifizioso, empio, e rovinoso, per formare quindi i misteri della sua Massoneria, e la preparazione più immediata a quelli del suo Illuminismo.

Si richiami qui alla mente ciò, che si è detto nel secondo tomo di queste Memorie sull'. Apocalisse dei Martinisti intitolata, degli Erro
11. e della Ferria; secondo la quale, vi fu un tempo, in cui l' uono sciolto da suoi sensi; li
bero della materia, era anche più libero delle 
leggi, e del giogo politico, al quale egli non si 
è trovato soggetto, che per la sua caduta. Al 
presente ogni suo sforzo deve tendere a liberarsi dai Governi per ricaperare la sua antia
quetta occasione avvei potuto mostrare l'assurdo 

Jetelismo, che fa dei nostri seusi una vana ap
parenza, per non fare della loro prostituzione, 
che un delitto chimerico (1); ed infine, che

<sup>(1)</sup> Esponendo uel Tomo II. la dottrina religions; la politica dei Martinisti, io nou sono entrato nelle particolarità della loro specie d' Idealismo, e confiento, chi io non aveza abbastanza inteso il senso della loro Apochi o non aveza abbastanza inteso il senso della loro Apochi in alla parte di loro dottrina. Il Sig. Abate Bertina, uomo di talento, e capace di comprendere qualunque sitema il più astruto, ed occure, mi ha fatto circa i Martinisti l'intesso rimprovero fattoni da vari altri ni i Rona-cocci, dicendomi, chi o non aveva detto la verità per intiero. In questo incontro egli si compiacque di entrare in alcune particolarità sopra le lezioni del famoso S. Martino, le quali confermano ciò, che ne estratto dalla dottrina dei Martinisti sulla natura dell'anima, sulla pretesa sua origine, come parte di Dio, edila stassa sottanza. Ma ciò, chi se dell'eranza di Do, della stassa sottanza. Ma ciò, chi se

questo sistema di piena corruzione è stato ia Ogni tempo la dostrina, e il segreto della vera

non aveva detto, era, che secondo questo sistema la materia non ha una reale esistenza, o almeno, talmente esiste, ed è nulla per l'anuna, che non v'ha, ne può esservi relazione alcuna tra essa, e l'anima, e che in fine ella è per noi , come se non existesse. lo avea veduto le conseguenze di questa dottrina, da quanto mi era stato riferito dal Sig. Visconte di Maimborgo, giovine molto atimabile, che alenni Martinisti volevano trarre nei loro errori, od orrori. Quando si trattava dei piaceri del senso, al fueco tutto questo, gli dicevano nella loro morale: al fuoco; date al fuoco tutto ciò, che vi chiede; questo non è lo spirito, e non v'ha, che fare l'anima ; questo fuoco è la materia, sono i sensi, è il curpo. Non e forse nell'istesso senso, che i Martinisti ci dicono: In vano il nemico mi perseguita colle sue illusioni ; quì abbasso non conviene che la materia abbia di me memoria. E' egli l'uomo, che gode delle delizie della materia? Quando i suoi sensi hanno del dolore, o dei piaceri, non gli è facile a vedere, che non è egli, che prova questo dolore . o questo piacere? (L' nomo di desiderio . dell'Ant. degli Errori, e della Verità, N. 235.). Qual orribile enigina! Se tutte le passioni dei sensi sono straniere all'uomo, se può egli soddisfarle, sensa che l'anima sua ne divenga migliore, o peggiore, quali mostruose conseguenze per i costnini! Perciò un Martinista Daneso consultato dal Sig. Maimborgo, e più sincero dei Fratelli arrolatori, gli disse: Caro Signore, guardateri bene d'entrare nei nostri misteri Per disgrazia, io mi vi sono impegnato : invano vorrei liberarmene , ma nol posso . Riguardo a voi, guardatevi bene d'associarvi a codesta gente. Il Giovine Visconte ne seguì il consiglio. In quanto al Sig. Bertins l'impresa era troppo ardna per San-Martino. Bisognava ragionare con un nomo, che non finiva di obbiettare : Se l'anima mia è porzione di Dio, e sostanza de Dio; dunque l'anima mia è Dio. Dopo tre mesi di lezioni, alle quali si vede bene, che il Sig. Bertins si prestava per pura curiosità, il Sig. San Martino termino con dire : Vedo bene , che mai convertirò un Teologo; ed abbandono un uomo più atto ad istruirlo, che ad essere da lui istruito.

filosofia. Il grado intermedio di Weishaupt era destinato a servire di vincolo tra il suo Illuminismo, e le Logge Massoniche; era naturale, che di tutti i sistemi delle Logge egli adottasse il più strano, e il più artifizioso. Non faccia stupore adunque di veder qui l'Antiteosofo , l'Atco, il Materialista Weishaupt appropriarsi in questo grado le lezioni del Martinista, del doppio principio, del doppio spirito. Ma si osservi bene : quando questo artifizio lo sforza a servirsi della parola Spirito, od Anima, non si scorda di avvertire l'Iniziato, che la Setta le ammette solo nel suo codice per conformarsi al linguaggio volgare. Con quest' avvertenza, l'Iniziante può senza tema ripetere le lezioni del sofista del doppio principio. Quelle, ch' egli qui dona ai suoi Cavalieri Scozzesi sul grand' oggetto della Massoneria, sembrano infatti tutte prese da questo sistema. Suppone in primo luogo una gran Rivoluzione, che nei secoli remoti spogliò gli nomini de'la primitiva loro dignità. Quindi l'uomo diviene capace di ricuperare il suo antico splendore, ma per l'abusq delle sue facoltà si sprofonda nelle sue sozzure, e nel suo avvilimento. Sino ai suoi sensi ottusi l'ingannano sulla natura delle cose. Tutto cio, ch'ei vede nello stato attuale, altro non è, che menzogna, apparenza, illusione; e non v'ha, che le scuole dei saggi, che conservano in secreto i principi dell'antica dottrina, e la vera Massoneria. Nel numero di questi Saggi vi è ancora Gesù da Nazareth. Il mostruoso Gerofante non teme di trasformare il Dio dei Cristiani in un Gran-Maestro dell'Illuminismo. Ma ben tosto la dottrina di Cristo si altera; e bentosto i Preti fabbricano su questo Tom. III.

fondamento divino un edifizio d' inezie, di pregiudizi, e d'interesse; ben presto ancora la titannia dei Preti, e il despotismo dei Principi, di comune accordo, opprimono l'infelice umauità. La Massoneria si oppone a queste sciagure, e tenta di conservare la vera dottrina; ma essa la carica ancora di simboli, e le sue Logge si riempiono di errori, e d'ignoranza. Soli gli Illuminati sono in possesso dei segreti del vero Massone; ma resta loro ancora a scoprire una gran parte di tali secreti ; a ciò deve il nuovo Cavaliere consecrare le sue ricerche. Egli è specialmente avvertito, che collo studio sugli untichi Gnostici, e Manichei potrebbe fure delle grandi scoperte sulla vera Massoneria. E' ancora prevenuto, che in tali ricerche i suoi grandi nemici sono l'ambizione, e tutti quei vizi, che fanno gemere l'umanità sotto l'oppressione dei Preti, e dei Principi (Vedi art. 8., Istruz. su i Gerogl. Masson. ).

L'oscurità, nella quale tntte queste lezioni lasciano qui il suo Allievo sulla gran rivoluzione, le di cui rovine convien riparare con una nuova rivoluzione, non è uno dei minori artifizio di Weishaupt. Per gli Adepti della classe dei Principi questo grado è l'ultimo favore della Setta. Bisogna lasciarli nella credenza, che l'antica rivoluzione altro non era, che la riunione delle Potenze ai Preti per sostenere l'impero della superstizione, e dei pregiudizi religiosi; e che la nuova rivoluzione da farsi, è l'unione dei Principi alla filosofia per la distruzzione della superstizione, e per il trionfo della ragione. Se il serenissimo Adepto si è meravigliato, che si le-principiato dal farlo giurare di non essere

giammai adulatore dei Crandi, o schiavo dei Princepi, la formola sulla fedeltà ai dovert socialt, e civili potranno in qualche modo acquietarlo. Qualunque sia l'idea, ch'egli s'abbia fornato della sua iniziazione, come Cavalier fedele, egli ha giurato di proteggere i suoi Fratelli illumnati contro la superstizione, e il despotismo, e di ubbidire agli eccellentissimi Superiori, di favorire i progressi dell'Ordine, ch'egli riconosce came solo derpositario della Massoneria.

Se poi tra i Fratelli Cavalicri, ve n'ha di quelli, che la Setta vede entrare da loro stessi nel vero senso di questa rivoluzione, che privò l' nomo della sua primitiva dignità, sottoponendolo alle leggi delle società civili; se ve n' ha di quelli, ch' entrano nel senso dell' altra rivoluzione, che deve il tutto ristabilire col rendere all'uomo la sua primitiva indipendenza : costoro sono distinti dagli altri col mezzo dei Fratelli scrutadori, ed a loro debbonsi applicare le parole del codice: I Cavalieri Scozzesi dell'Illuminismo considerino maturamente, che presiedono ad un grande stabilimento per il bene dell' umanità . Infatti l'incombenza d' Ispettori , e Direttori di tutti i gradi preparatori, che hanno codesti Cavalieri, è una delle più significanti nell' Ordine. A tal effetto hanno le loro adunanze a parte, chiamate capitoli segreti; la di cui prima cura sarà d'invigilare nel loro distretto agl' interessi dell' Ordine . I Cavalieri Scozzesi, dice formalmente la loro prima istruzione, debbono occuparsi ad immaginare dei piani per aumentare la cassa dell'Ordine . = Si brama, che trovino il mezzo di fornire l'Ordine di considerabili tendite nelle loro Provincie. = Tutti debbono affaticarsi di consolidare poco a poco l'edifizio nel loro Distretto sino a tanto, che i fondi dell'Ordine riescano suf-

ficienti ( Prima istruz. del grado ).

La seconda parte del loro codice confida a questi cavalieri il governo della classe preparatoria. Ognun di loro deve incaricarsi della corrispondenza con un certo numero di Fratelli. che dirigono le Accademie Minervali . Essi vedono nel codice, quali sieno le materie, sulle quali possono decidere da loro stessi; quali sono i Fratelli, de' quali convicue affrettare l'avanzamento, o impedire la promozione, e qual conto debbono essi dare ai Capi. Per la corrispondenza cogl' inferiori essi hauno la cifra ordinaria dell' Ordine ; e per iscrivere ai Capi , una cifra speciale in caratteri veramente geroglifici. A loro è confidata ancora una cura particolare sopra gl'Illuminati maggiori . " I Cavalieri Scozzesi, dice " il Codice, debbono invigilare, che gl'Illumi-" nati maggiori non trascurino nelle loro lettere, " che scrivono ogni mesc, di notare gl'impie-" ghi , che sarebbero da conferirsi " ( Seconda istiuz. N. 12. ). Ho detto nel precedente Capitolo, quanto questa precauzione era utile per ricompensare lo zelo dei Fratelli. L'Adepto Knigge si prende il pensiero di farci osservare, quanto ella potrebbe esser utile ai Principi combinandola col codice scrutadore. " Supponghiamo, ci " dic'egli, che un Principe abbia per Ministro . " un Illuminato, e gli domandi qual soggetto " egli crede a proposito per il tale impiego va-" cante; mediante il codice scrutadore, il Mini-" stro potrebbe sal momento presentargli il fee dele ritratto di diversi personaggi, tra i quali

" non resterebbe al Principe, che di scegliere " (ultim. schiaitm. di Fitone pag. 95.). Ogni Lettore aggiungerà qui da se stesso : che, mediante la promessa di disporre di tutti gl'impieghi vacanti in favore dei Fratelli, e mediante la direzione dei Fratelli Cavalieri, il Ministro Illuminato non presenterà per questi impieghi, che gli Adepti scelti dall'Ordine medesimo; e la Setta sara ben presto in grado di disporre dei posti, delle dignità, e di tutto il potere dello State. Frattanto, ch'essa non ottenga tutta questa influenza sulle Corti, i Cavalieri Scozzesi sono incaricati d'acquistarne un'altra nelle Logge Massoniche. Le leggi loro tendenti a questo scopo, non meritano minore attenzione. Eccone le principali disposizioni .

" In ogni Città, per quanto poco conside-" rabile ella sia, nel loro Distretto i Capitoli " segreti stabiliranno delle Logge Massoniche. " In queste Logge faranno entrare nomini mo-" rigerati , che godono della pubblica stima , e " d'uno stato aggiato. Questi tali uomini de-" vono essere ricercati, e ricevuti Massoni, quan-" do anche non fossero utili all'Illuminismo per " gli ulteriori nostri progetti ( Terza istruz-" N. 1. ). Se si trovasse già in queste Città una " delle ordinarie Logge Massoniche, i Cavalieri " nostri cercheranno di formarne una più legit-" tima ; o almeno nulla risparmieranno per ot-" tenere la preponderanza in quelle, che trove-" ranno stabilite, o per riformarle, o per abo-" lirle ( ibid. N. 3. ). Insinueranno con efficacia » ai nostri di non frequentare, senza il gradi-" mento dei Superiori, alcuna di queste pretese " Logge costituite nelle quali i Fratelli, eccet-

" tuate le loro patenti, non hanno dagl'Inglesi , " che alcuni simboli , e delle cerimonie, ch'essi " non intendono. Tutti codesti Massoni si tro-" vano in una grande ignoranza sulla vera Mas-" soneria, sul suo vero oggetto, e sopra i suoi " veri Superiori. Sebbene vi siano degli uomini " di un gran merito in coteste Logge , noi abbia-" mo dei forti motivi per non lasciarli facil-" mente visitare le nostre ( Ibid. N. 5. ). I no-" stri Cavalieri avranno cura, che tutto si faccia " con regola nelle Logge subalterne. La loro · principal attenzione sarà sulla preparazione " dei Candidati . Quì è , dove a quattro occhi " convicue mostrare all' allievo, ch' egli è ben " conosciuto. Imbarazzatelo con delle questioni " capziose, per vedere, s'egli ha presenza di " spirito ; s' è poco fermo ne' suoi principi; " mostra la parie debole; fategli capire, quanto " gli manca ancora, e il bisogno, che ha, di es-" sere da noi istruito ( N. 9. ibid. ).

"Il Deputato Maestro delle Logge, che d'ordinario è Revisore dei Conti, deve ancor essere membro del nostro Capitolo segreto. Egit
n farà credere alle Logge, ch'esse sote dispongeono del loro denaro; ma egli deve impirgarlo
secondo il fine del nostro Ordine. Se trattati
di soccorrere un nostro confratello, si propone
alla Loggia, e non ostante, che desso non fosse
Massone, si deve provvedervi per muzzo di qualche spedienre. Non conviene intaccare il capitale, acciocachi voi possamo un giorno trovor
dei mezzi, a dei fondi per maggiori intraprese. Bisogna ogni anno mandare al Capitolo segreto la decima parte della rendita di queste
greto la decima parte della rendita di queste
Logge; il Tesoriere, al quale questi fondi sono

" rimessi, li raccoglie, e procura dei mezzi di aumentarli (ibid. n. 12.). Prima di metter mano
, ai nostri fondi per ajutare i nostri confratelli,
, bisogna, per quanto è possibile, cercare a procurar loro dei soccorsi, o il loro mantenimento
, su i fondi delle Logge, che non sono del no, stro sistema. In generale, bisogna far servire
, al nostro granda oggetto quel denaro, che tali
, Logge spendono i nuttilmente (ibid. n. 13.).
, Quando un dotto Massone si arrola al nostro
, Ordine, egli entra subito sotto la direzione dei
, nostri Cavalieri Scozzesi » (ibid. n. 16.).

In qual Codice Weishaupt, ed il suo Compilatore Knigge, hanno essi preso le lezioni di questa specie per comporne le leggi dei loro Cavalieri Scozzesi? Si risponderà senza fallo da molti : in quello di Mandrin, o di Cartouche, e di tutti gli eroi degli assassini. Ma nessuno dei dne aveva bisogno di codesti genj. Bastava a Weishaupt il suo; egli aveva inventato la massima: il fine santifica i mezzi: egli l'applicava al furto, che i suoi Adepti potevano fare, e facevano nelle Librerie dei Principi, o dei Religiosi . Knigge'il suo Compilatore lo applica alla cassa dei Massoni onesti. Noi vedremo la Setta farne delle applicazioni assai più importanti. Qualche Illuminato più zelante per la gloria del suo Istitutore, che per quella del suo Compilatore, potrebbe invano obbiettarci, che Weishaupt non aveva nel suo libro questo grado di Cavalier Scozzese, e che non gli piaceva molto; ma ciò, che in esso biasimava, erano forse quelle lezioni di furto, e di trufferia, ch'egli vedeva derivare dai suoi principi? Non si trova una parola sola nelle sue lettere, che denoti una simile disap-

provazione. Knigge avrebbe risposto: e che fanno del loro denaro quest'imbecilli Massoni? Come Weishaupt risposto aveva: cosa fanno codesti Frate imbecilie der loro lebre preziosi? Weishaupt diceva male di questo grado, non perchè lo credesse olirepassare i principi, ma perchè lo vedeva ancora troppo miserabile; tali sono i termini, coi quali egli esprime il suo disprezzo: il miscro grado de' Cavatteri Scozzesi . Nei cangiamenti, ch'egli vi fece, si guardò bene di reciderne i furti da farsi in servigio dell' Ordine . Tale infine, quale questo grado si trova nel Codice della Setta, Weishaupt almeno acconsenti, che servisse di preparazione ai misteri dei suoi Epopti, cioè . Preti dell'Illuminismo ; e certamente, cousiderandolo in questo aspetto, forse era vero il dire nel senso della Setta, che questo grado di Cavalieri malandrini era miserabile. lo mi dò premura di mettere il lettore in istato di giudicarne.

## CAPITOLO IX.

SETTIMA PARTE DEL CODICE ILLUMINATO; CLASSE DEI MISTERJ; L'EPOPTE O PRETE ILLUMINATO; PIUGIOLI MISTERJ.

Per quanto sicura potesse essere la Setta del progressi de suot allievi nella classe delle preparazioni, Weishaupt temeva nondimeno, che non si disgua estassero dell'ultimo oggetto del suo Illuminismo. Stimava necessarie nuove gradazioni per condurli al vero termine delle sue trame. Da qui procede la divisione dei piccioli, e dei grandi misteri, e la suddivisione dei gradi negli stessi piccloli misteri, la questa classe l'Adepto è iniziato al Sacerdozio della Setta, e diviene Epopte; sotto questo sol nome egli dev'essere conosciuto dalla classe inferiore; ma dai gradi superiori e chiamato Pette (V. Filone, e Spart. istruz. per questo grado). Prima però di esservi ammesso, bisogna subito, she l'aspirante riunisca nella sua mente tutte le

lezioni anti-religiose, ed anti sociali da lui ricevute, per rispondere in iscritto alli seguenti

quesiti .

" I. Lo stato attuale dei Pepoli corrisponde " egli all'oggetto, per cui l nomo è stato posto " sulla terra? per csempio, i Governi, le So-" cictà civili, le Religioni dei Popoli adempiscono " elleno al fine, per cui gli uomini le hanno adot-" tate? Le scienze, che studiano in generale, " danno loro dei veri lumi, e li guidano esse " alla vera felicità? Non sono esse gli effetti dei " variati bisogni dello stato anti-naturale, in cui » si trovano gli uomini? Non sono esse unica-" mente l' invenzione dei cervelli vuoti , e " stentatamente sottili ? = 2. Quali Società ci-" vili, quali scienze vi sembrano tendere, o no " al fine? Non vi è egli stato per il passato un " ordine di cose più semplice? Qual'idea vi for-" mate voi di questo antico Stato del Mon-" do? = 3. Ora che noi siamo passati per tutte ". le nullità (o per tutte le forme vane, ed inutili " delle nostre Costituzioni civili ), sarebbe egli. " possibile di ritornare alla prima, e nobile sem-" plicità dei nostri Padri? e suppostici ritornati, " le nostre passate disgrazie non renderebbero » esse questo stato più durevole? Il genere umano " non sarebbe egli allora somigliante ad un uo-" mo , il quale dopo aver goduto nella sua fan-" ciullezza del bene dell'innocenza, dopo aver » seguito nella sua gioventù tutti gli errori delle " passioni, istruito, e dall' esperienza, cerca di " ritornare all'innocenza, ed alla purità della " sua infanzia? = 4. Come converrebbe regolarsi " per richiamare questo felice periodo? Forse " usando misure pubbliche, violenti rivoluzioni,

" od altri mezzi più capaci a riuscire? = 5 La » Religione Cristiana nella sua parità non dà ella " alcuni indizi? non annunzia ella un somigliante " stato, e felicità? = 6. Questa Religione sem-" plice, e santa è dessa forse, che professano in " oggi le diverse Sette? od è ella migliore? = 7. Può " egli conoscersi, ed insegnarsi codesto Cristia-" nesimo migliore? Il Mondo, qual'è al presente " sopporterebbe egli maggiori lumi? Credete voi, " che, tolti gl'innumerabili ostacoli, fosse bene " di predicare tosto agli uomini una religione più " pura, una filosofia più sublime, e quindi l'ar-" te di governarsi ognano a proprio vantag-" gio? = 8. Non sarebbero forse le nostre rela-" zioni morali, e politiche, le quali si oppor-" rebbero a questo benefizio? e non è forse un " mal inteso interesse, o la serie de nostri in-" veterati pregiudizi, che ne formano tutti gli " ostacoli? = q. Non conviene forse rimediare in " silenzio, e poco a poco a tanti disordini pri-" ma, che possa sperarsi di ricondurre i tempi " felici del secolo d' oro ? Non è cgli meglio se-" minare intanto la verità nelle Società segre-" te? = 10." Abbiamo noi delle traccie di una si-" mile dottrina nelle antiche scuele, nelle lezioni " allegoriche date da Gesù Cristo Salvatore, e " Liberatore del genere umano ai più intimi dei " suoi discepoli ? Non osservate voi le misure " d' una graduale educazione nell' arte, che ve-" dete trasmessa al nostro Ordine dai tempi più " antichi " ( ibidem )?

Se le risposte del Candidato dimostratio, che egli non ha profittato a dovere della sua graduale educazione, egli solleciterebbe invano l'avanzamento, che credeva di ottenere. Se le sue ri-

sposte sono equivoche, egli riceverà de' unovi quesiti, o l'ordine di spiegarsi più chiero ( id. -Istituz. ulter. sul grado di Piete ). Ma s egli si dimostra ben disposto, e in modo, che si prevegga, ch egli non avrà pin ripugnanza alle lezioni del Gerafante sopra tutti i grandi oggetti , allora i superiori consentono alla sua promozione ; si convoca il Sinodo del Sacerdozio Illuminato, e si fissa il giorno per l'iniziazione. All'ora destinata l'Adepto Introduttore si porta dal Prosclito, e lo fa entrare in una vettura, della quale si chiudono le portiere. I giri, e i raggiri del Cocchiero istrutto a prolungare la strada, e una benda messa sugli occhi del Proselito, gl' impediscono d' indosinare il luogo, dove al fine la carrozza si ferma. Condotto per mano, e sempre cogli occhi bendati, egli sale lentamente all'atrio del Tempio dei Misterj. L'introduttore lo spoglia allora dei simboli Massonici, gli mette in mano una spada nuda, gli toglie dagli occhi la benda, e gli proibisce di entrare, finchè una voce non lo chiami; ed è lasciato solo a meditare .

Quanto alla pompa dei misteri, il Tempio è addobbato di rosso, e la moltitudine dei lumi ne accresce lo splendore. Sentesi una voce, che dice: vieni, entra, infelice fuggitivo! I Padri ti aspettano; entra, e chiuditt dietro!' uscio! Il Proselito ubbidisce alla voce, che lo chiama. Nel fondo del Tempio vede un Trono sormontato da un ricco baldacchino: avanti al quale una tavola con sopra una Corona, uno Scettro, una spada, monete d'oro, e varie cose preziose frammischiate con carene. A piedi della tavola, sopra un cuscino di scarlatto vi è un abito bianco,

una cintura, e gli ornamenti semplici all'uso sacerdotale. Il Proselito sta in fondo al Tempio, a fronte del Trono. " Vedi, e fissa gli occhi sullo " splendore di questo Trono, gli dice il Gerofau-" te . Se tutte queste faaciullaggini , queste Co- , " roge, questi Scettri, e tutti questi monumenti " della degradazione dell'uomo hanno per te delle " attrattive, parla, e noi potremo forse soddisfare " alle tue brame, o infelice! Se ivi e il tuo cuo-" re; se tu vuoi innalzarti per concorrere ad op-" primere i tuoi fratelli, va, e provale a tuo " rischio. Se tu cerchi il potere, la forza, i falsi " onori , le superfluità , noi faticheremo per te , " noi ti procureremo questi vantaggi fugaci; ti " porremo presso al Trono, quando tu lo deside-" ri, e quindi ti abbandoneremo alla tua fol-" lia : ma il nostro Santuario ti sarà chiuso per w sempre . "

" Al contrario vuoi tu imparare la sapienza? " Vuoi tu acquistare l'arte di rendere gli nomini " migliori , liberi , e felici ? Ah ! sii tu per noi " tre volte il benvenuto! Quì tu vedi brillare gli " attributi reali, e la sopra quel cuscino vedi " l'abito modesto dell'innocenza. Risolviti, sce-" gli, e piglia ciò, che il tuo cuore preferisce. " Se il Candidato contro ogni aspettativa si determinasse a scegliere la Corona, egli sarà trattenuto da questo grido: " Mostro! ritirati! lascia di più " contaminare questo santo luogo. Va, fuggi, fin-" chè hai tempo ancora ! " Dopo queste parole sarà condotto fuori dal Fratello Introduttore. Se poi sceglie l'abito bianco: = " Salute all'anima " grande, e nobile! Questo è ciò, che attende-" vamo da te . Ma fermati; non ti lice ancora " vestire quest' abito. Conviene prima, che tu

" impari a cosa t'abbiamo noi destinato " ( ibi-

Il Candidato siede ; apresi il Codice dei Misterj. I Fratelli in silenzio ascoltano gli oracoli del Gerofante. Voi, che in questo Labirinto di educazione Illuminata siete ancora ansiosi di scoprire l'oggetto di tante cure, e di tanti artifizi, ascoltate questi oracoli; seguitemi in questo antro, che la Setta chiama il suo luogo santo; ponetevi a fimeo dell' Adepto iniziando. Questo è il capo d'opera del suo Istitutore. Sebbene vi sentiste sopr. ffatti dall' indignazione della mostruosa fecondità de' suoi sofismi , delle sue empietà, delle sue bestemmie contro il vostro Dio, contro i vostri Magistrati, contro la vostra Patria, contro le vostre leggi, i vostri diritti ec., ascoltate, e imparate alla fine a conoscere ciò, che nel fondo di questi antri si trama contro di voi. Il vostro letargo però non ci accusi di una leggiera credulità, o di vani timori. Questi insegnamenti, che la Setta risguarda come il capo d'opera del suo Codice, io li tengo sotto gli occhi, tali, quali essi uscirono dalla mano del suo legislatore, e quali comparvero, sortendo dai suoi Archivi, pubblicati per ordine del Sovrano, affine di avvertire le Nazioni delle trame, che si ordiscono contro di loro (Scritti orig. degl' Illum. to. 2. part. 2. ). Io gli ho ancora, quali comparvero ornati dal primo Oratore della Setta, riveduti, ed approvati dal Consiglio de'snoi Areopagiti, attestati dallo stesso Oratore, come veri, e conformi all'esemplare munito del Sigillo della Setta (Fil., e Spart. qu. 10. sino a 70., certif. di Filone ) .

Leggete dunque, e se potete, state ancora

rfanquilli nella voloutaria ignoranza, contenti di ripetere a voi stessi: che ogni Cospirazione contenti di rolle e di qualunque Governo; ogni cospirazione contro l'esistenza delle proprietà, non è, che una Cospirazione chimerica. La seguente Istruzione s'indirizza dal Presidente Illuminato al Proselito, ed in presenza dei Fratelli già iniziati ai medesimi Misterj.

DISCORSO DEL GEROFANTE PER IL GRADO DI PRETE O DI EPOPTO ILLUMINATO.

Il Gerofante all'Iniziato.

lietro alle prove d' una assidua prepara-" zione segue il momento della tua ricompensa. " Tu conosci ora te stesso, ed hai imparato a " conoscere gli altri; eccoti ciò, che dovevi fa-" re, e quale noi volevamo, che tu fossi. Da que-" st' ora sarà tua incombenza di dirigere gli al-" tri. Ciò, che tu già sai, e ciò, che ora impare-" rai , ti scoprirà la loro debolezza . In questo " vantaggio sta la vera sorgente del potere di un " nomo sopra l'altro. Le tenebre si dileguano; " spunta il sole della luce; le porte del Santua-" rio si aprono, e va a svelarsi una parte de'no-" stri secreti . Chiudete le porte del Tempio ai " Profani ; io voglio parlare agl' Illustri, ai San-" ti, agli Eletti. Parlo a coloro, che hanno orec-" chie per intendere, una lingua per tacere, un " talento purgato per comprendere . "

" Circondato dagl'Illustri, eccoti oggi intro-" dotto nella classe di quelli, che hanno una " parte interessante nel governo dell' Ordine sa-" blime . Ma sai tu , cosa sia governare , e spe-" cialmente cosa importa questo diritto in una " Società segreta? Non già d'esercitare questo im-" pero sopra il volgo, o sopra i Graudi del Po-" polo : ma d'esercitarlo sopra gli nomini d'ogni "State, d'ogni Nazione, d'ogni Religione, do-" minarli senz'alcuna violenza esterna, e tenerli " uniti con dei beni durevoli; ispirare a tutti " un medesimo spirito; governare con esattezza, " attività, e in tutto il possibile silenzio, no-" mini sparsi per tutta la terra: questo è un pro-" blema, che la sapienza dei Politici non ha sa-" puto ancora sciogliere. Riunire le distinzioni, " e l'eguaglianza, il despotismo, e la libertà, " prevenire i tradimenti, e le persecuzioni, che " ne sarebbero una inevitabile conseguenza; ca-" vare delle cose dal nulla; arrestare l'espansione " dei mali, e degli abusi; far ovunque rinascere " le benedizioni, e la felicità, egli è un capo " d'opera della morale unita alla politica. Le " Costituzioni civili ci offrono quì pochi mezzi " utili . = Il timore, e la violenza sono il loro " gran mobile; presso di noi conviene, che ognuno " si sottometta di propria volontà. = Se gli no-" mini fossero, come debbono essere, noi po-" tremmo subito al loro ingresso nella nostra So-" cietà manifestar loro la grandezza del nostro " piano. Ma l'attrattiva del segreto è forse il " solo mezzo di ritenere degli uomini, che ben " presto ci volgerelibero le spalle, se subito si " soddisfacesse alla loro enriosità. L' ignoranza, " e la rozzezza di un gran numero di loro richiede

" ancora, che siano istruiti dalle mostre lezioni morali. I loro lamenti, le loro mormorazioni sulle prove, alle quali ci vediamo costretti di sottometterli, ti dicono abbastanza le pene, che ci costano, la pazienza, e la costanza, che abbiamo ad oprare; quanto conviene, che si stringa "l'amore pel grande oggetto, per rimaner fermi in mezzo ad una fatica ingrata, e per non perdere per sempre ogni speranza di rendere l'unione de l'amore per sempre ogni speranza di rendere l'unione de l'amore per sempre ogni speranza di rendere l'unione de l'amore per sempre ogni speranza di rendere l'unione de l'amore de l'amo

" man genere migliore . "

" Tu sei oggi chiamato a partecipare di que-" sti travagli; osservare, cioè, gli altri, giorno, e " notte, istruirli, soccorrerli, vegliar su di loro; " rianimare i pusillanimi, e i tepidi, predicare, " ed insegnare agl'ignoranti; rialzare i caduti, " fortificare i vacillanti , reprimere l' ardore dei " temerari, prevenire la disunione, occultare i " difetti, e le debolezze, tenersi in guardia con-" tro la curiosità del bello spirito, schivare l'im-" prudenza, e il tradimento, e per fine conser-" vare la subbordinazione, la stima verso i su-" periori , l'amore tra i Fratelli : tali , e mag-" giori sono i doveri, che t'imponiamo. Ma poi, " sai tu, che siano le Società segrete, quali luo-" ghi occupino elleno, qual'influenza abbiano ne-" gli avvenimenti di questo Mondo? Le credi tu " forse apparenze insignificanti, e fuggiasche? O " Fratello! Iddio, e la Natura dispongono ogni " cosa per i tempi, e luoghi convenienti, e ad " un fine ammirabile; e si servono di tali So-" cietà, come d'un mezzo unico, e indispensa-" bile a condurvici . Ascolta , e riempiti di am-" mirazione; questo è il punto di vista, al quale " tende tutta la morale; da questo dipende l'in-" telligenza del diritto delle Società segrete , e Tom. III.

in quella di tutta la nostra Dottrina, di tutte le unostre idee sal bene, e sul male, sul ginsto, e l'ingiusto. Eccori fra il Mondo pașato, e ni Mondo avveoire. Dà un'ardita occhiata sul passato; in un attimo cadono i diecimila chiam vistelli dell'avvenire, e per te si aprono tutte le porte. = Tu vedrai la ricchezza inesauribile di Dio, e della Natura, la degradazione, e la dignità dell'uomo. Vedrai il Mondo, e il genere umano nella sua infanzia, celà appunto dove avevi creduto di trovarlo nella sua descretepitezza, e vicino alla sua ignominia, e rovina. «

Se il Lettore si trova stanco da questo lungo esordio, ch' io per altro ho abbreviato in grazia sua, prenda riposo, e per un memento ascolti le sue riflessioni. Il tuono di entusiasmo, che vi vede regnare, lo troverà in tutto il resto del discorso; Weishaupt ne ha di bisogno per toglicre in qualche modo ai suoi proseliti il tempo di risettere. Oltre di ciò egli li riscalda, promettendo loro grandi cose; e l'empio, l'astato ciarlatano sa bene, che non può spacciar loro, che grandi sciocchezze mescolate a grandi errori, ed empietà. Io dico l'empio, ed astuto ciarlatano, e quest' espressioni sono ancora assai deboli , mentre le prove ne dicono molto di più. Egli sa, che inganna, e vnole atrocemente ingannare i suoi Allievi; e dopo che gli ha ingannati, ei se ne ride, e si burla della loro imbecillità co'suoi confidenti. Ma egli sa pure, perchè gl'inganna; e a quali affari li può impiegare con tutti i loro errori, e tutte le loro sciocchezze; e quanto più gli nomini da lui ingannati godono di una certa considerazione, tanto

147

più se ne burla egli in segreto. Così egli ne scrive a suoi confidenti: " Voi non sapreste cre-" dere qual' ammirazione produce nella nostra " gente il mio grado di Prete. Il più singolare " si è, che grandi Teologi protestanti, e rilor-" mati , che sono membri del nostro Illuminismo, v credono realmente, che la parte relativa alla " Religione in questo discorso, chiuda in se il " vero spirito, e il senso del Cristianesimo. Oh " nomini! cosa non potrei 10 farvi credere? " In verità non mi sarei mai pensato di divenire " il fondatore di una Religione a (Scritti orig. tom. 2. , Lett. 18. a Zwach. ). Ecco, come questo mascalzone inganna con ilarità, e come beffeggia coloro , ch' ei seduce. Del resto quei grandi Teologi, ch'egli cita, saranno senza fallo per i protestanti cio, che sono per noi i nostri Apostati, come i nostri Syeves, e i nostri d' Autun ; imperocchè per poco, che vi resti di buona fede, e sano giudizio in un uomo, non è possibile a non vedere, che tutto questo lungo discorso non tenda a dirittura a rovesciare ogni Religione, ed ogni Governo.

Una seconda riflessione, che potrei suggerire al tettore, si è, quanta importanza la Setta dona qui alle Società segrete, e quanto ella si lusinga di profittate per mezzo della loro misteriosa esistenza. Tocca ai Capi degli Stati d'esaminate, è essi finora abbiano saputo valutare i mezzi, e l'importanza di queste Società segrete, come hanno fatto i Fondatori delle medesime; e se il timore, e le precauzioni dell'una parte non debbano almeno eguagliare la confidenza, e i mezzi dell'altra. Ma rtorniamo alla Loggia. Il Gerofante col solito tuono di entusiasmo integna al-

l'iniziato, che la natura avendo a sviluppare un immenso piano, comincia dai termini i più piccioli, e i più imperfetti. e percorre regolarmente tutti i termini medj per condurce allo stato di perfezione.

"La natura ci fa cominciare dall'infanzia; , dei fanciulli ne fa degli nomini; al priucipio ,, ella fa dei selvaggi, ed in segnito dei colti, ,, forse per renderei, col contrasto di ciò, che , fammo, più sensibile, giocondo, e prezioso lo , stato, nel quale siamo; o forse per insegnar, ci, che le sue ricchezze sono inesauste, e che , noi, e la nostra specie, siamo destinati a delle , metamorfosi d'un ordine infinitamente più su , blime ".

L'Iniziato padrone della sua ragione, conchiuderebbe da questi principi, che il genere umano si è perfezionato, passando dal suo preteso stato primitivo, e selvaggio alla società civile; e che, s'egli deve arrivare ad uno stato più perfetto ancora, ciò non potrebbe essere, con ritornare al suo stato primitivo. Ma i Sofisti lanno i loro raggiri, e gl'iniziati la loro stolidezza, o per meglio dire, l'acciecamento, col quale Iddio li colpisce, abbandonandoli all'inganno, perchè così vogliono, per non essere più Cristiani.

"Del pari che gli uomini, continua il Cerofante, così pure il Genere umano ancor esso "la la sua infanzia, la sua giovinezza, la sua "virilità, e la sua vecchiaja. In ognuno di questi "periodi gli uomini conoscono dei nuovi biso-"gni. = Da ciò nascono le loro rivoluzioni mo-"rali, e politiche. = Nell' età virile si manifesta "tutta la dignità del Genere umano. Allora sol" tanto l'uomo istruito da una lunga esperienza " concepisce, qual disgrazia è per lui il violare " gli altrui diritti ; e prevalersi di alcuni vann taggi esteriori per innalzarsi a pregiudizio de-" gli altri. In quella età soltanto si vede, e si " conosce qual bene, e qual onore egli è d'esser " uomo. La prima di lui età è quella della na-" tura rozza, e selvaggia. La famiglia ne forma " la sola società. La fame, e la sete facili a contentarsi, un ricovero contro le ingiurie delle " starioni , una donna, e il riposo dopo la fati-" ca, sono i soli bisogni di questo periodo . In " tale stato, l' uomo godeva di due beni i più " stimabili , l'eguaglianza , e la libertà ; egli " ne godeva pienamente, e ne avrebbe sempre " goduto, se avesse voluto seguire il cammino " indicatogli dalla Natura, = o forse ancora, se " non fosse stato nei disegni di Dio, e della na-", tura, di mostrargli, qual bene gli era desti-" nato: bene, che doveva riuscirgli tanto più " prezioso, quanto che aveva già cominciato a " gustarlo : bene , che perduto così presto , ma " desiderato il momento dopo, e che invano si " ricerca dall' uemo sino a tanto, ch'egli non " impara a far alla fine un vero uso delle sue " forze, e a regolare la sua condotta nei suoi " rapporti cogli altri nomini. lu questo primo , stato egli era privo delle comodità della vita, " senza essere però più infelice, perchè, non " avendone idea, egli non ne sentiva la priva-, zione. La sanità faceva il suo stato ordinario; ", il dolore fisico era il solo dispiacere, ch' egli " provava. = Felici mortali! che non erano anco-", ra abbastanza illuminati per perdere il riposo " del loro animo, per sentire questi grandi mo"bili delle nostre miserie, l'amore del dominio, » e delle distinzioni , l'inclinazione alla sensua-» ittà , il desiderio delle ricchezze; veri peccati » originali coa tutte le loro conseguenze , l'in-» vidta , l'avarizia , l'intemperanza , le malattie, » e tutt' i supplizi dell' isomaginazione ».

In bocca del Gerofante Illuminato, ecco dunque lo stato primitivo, e tanto selvaggio, ed il primo saggio della natura, divenuto di già lo stato il più felice per gli uomini; ecco l'egnaghanza, e la libertà i supremi principi della loro felicità in quell'istesso stato. Se il Lettore non comprende meglio dell'Iniziato a cosa tende il Gerofante, lo segua nel suo discorso, ne ascolti principi, e lo senta, mentre istruisce gli Adepti, come l'uomo ha perduto questa felicità nell'istituzione delle società civili.

" Ben presto sviluppossi negli nomini un in-" felice germe, e disparvero il loro riposo, e la " loro originaria felicità. A misura che le fami-" glie si moltiplicavano, i mezzi necessarj alla " loro sussistenza cominciavano a mancare; cesso " la vita Nomada, o errante, e nacque la pro-" prieta ; gli uomini si elessero una dimora fissa, " e cominciarono a coltivare le campagne. Svi-" lappossi il linguaggio; vivendo insieme gli uo-" mini cominciarono a misurare le loro forze gli " uni contro gli altri, e a distinguere i forti " dai deboli. Quì senza dubbio viddero, come " potevano soccorrersi a vicenda, come la pru-" denza, e la forza d'un Individuo potevano go-" vernare diverse famiglie unite, e provvedere " alla sicurezza dei loro campi contro l'invasione " del nemico. Ma qui la libertà fu rovinata nella " base, e l'eguaglianza disparve. Con dei biso" gni, sin allora ignoti, conobbe l'aomo, che le " sue proprié forze più non gli bastavano. Per " supplirvi, il debole imprudentemente si sot-,, tomise al più forte , ed al più avveduto , non , per essere malmenato, ma per essere protetto, " diretto, ed illuminato. = Ogni sommissione , dalla parte dell' nome ancor più rozzo, non " esiste dunque, che nel solo caso, in cui io ho " bisogno di quello, a cui mi sottometto, e col " patto, ch' egli possa soccorrermi. Il suo po-" tere finisce insieme con la mia debolezza, o " con la superiorità d'un altro. I Re sono pa-" dri ; la potenza paterna cessa , dacchè il figlia " acquista le sue forze. Il Padre offenderebbe i " suoi figli , se pretendesse prorogare i suoi di-" ritti oltre a questo termine. Ogni uomo nella " sua maggiorità può governarsi da se. Quando " tutta una Nazione è maggiore, non vi è più " ragione per tenerla in tutela ".

Mettendo un tal linguaggio in bocca de'suoi Gerofanti, Weishaupt avea molto bene studiato la forza, e l'illusione delle parole, troppe precauzioni avea egli preso nella scelta, e preparazione de'suoi Adepti, per poter temere di sentirsi rispondere: tu, che proferisci questi oracoli, cosa intendi tu per Nazioni entrate in maggiorità ? senza dubbio quelle , che uscite dalla barbarie, e dall' ignoranza, hanno acquistato i lumi necessari per fomare la loro felicità. A chi però sono esse debitrici di questi lumi, e di questa felicità, se non è alle leggi medesime della loro civile associazione? Sarà dunque allora più, che mai, che capiranno, e la ragione, e la necessità di restar sotto la tutela delle Leggi, a del Goyerno, per non ricadere in tutta l'igno-

ranza, e-la barbarie delle orde erranti, oppure negli orrori dell'anarchia, e molto più ancora di passar da rivoluzioni in rivoluzioni, sotto il giogo successivo de Sofisti facinorosi, carnefici, despoti , e tiranni : sotto quello di Sveves . e de' suoi Marsigliest, di Roberspierre, e delle sue guillotine, dei Triumviri, e delle loro proscrizioni. Il Popolaccio solo nella minorità dell'ignoranza, e i Sofisti soli nella maggiornà della corruzione, e del delitto applaudiranno a' tuoi misterj. Ben sicuro di trovare pochi seguaci disposti a queste riflessioni, il Gerofante continua, ed inculca i suoi principi, attribuendo totto alla forza delle braccia, annullando ogni forza della ragione, e della morale, sebbene sempre affetta le parole di virtà, e di morale; giudicando l'uomo in società, com'egli giudica i leoni, e le tigri nei boschi; ed ecco il seguito delle sue lezioni.

" La forza non si è mai assoggettata alla de-" bolezza. La natura ha destinato il debole a ser-" vire , perchè ha dei bisogni , e il forte a do-" minare, perchè può esser utile. Se questi perde " la sua forza, e l'altro l'acquista, essi cangie-" tanno posto, e chi serviva, diventerà padrone. " Colui, che ha bisogno d'un altro, ne diviene " dipendente, ed ha rinunciato ai suoi diritti. " Pertanto, pochi bisogni; ecco il primo passo " alla libertà . Appunto per questo i Selvaggi " sono in supremo grado i più avveduti degli " uomini , e forse ancora i soli lileri. La ser-" vitù è durevolo quanto il bisogno. Se gli no-" mini si fossero astenuti d'egni inginstizia, sa-" rebbero rimasti liberi ; la sola ingiustizia gli " ha sottoposti al giogo. Per essere sicuri, mi-" sero la forza nello mani di un solo, e con ciò

" si crearono un nuovo bisogno, ch'è quello del " timore . L' opera delle loro mani li spaventò; " e per vivere in sicarezza, si privarono da loro " stessi della sicurezza. Questa è la Storia dei " nostri Governi = Dove troveremo noi oggi una " forza protettrice ? Nell' unione ; ma quanto è " rara questa unione ! se non è nelle nuove So-" cietà segrete meglio dirette dalla saviezza, e " unite dai più stretti legami; e da ciò proviene " l'inclinazione ispirata dalla stessa Natura per " tali Società. Questa è la vera, e filosofica Sto-" ria del Despotismo, e della Libertà, de' nostri " voti, e dei nostri timori. Il Despotismo nacque " dalla Libertà, e dal Despotismo rinasce la Li-" bertà. La riunione degli uomini è la cuna, e " la tomba del Despotismo, cd è altresì la cuna, " e la tomba della Libertà. Noi abbiamo avuto " la Liberià, e l'abbiamo perduta per ricupe-" rarla, e per non più perderla; per imparare, " dall' istessa sua privazione, l' arte di meglio " goderne."

Osservate, o Lettori, queste parole; se non vi dicono assai chiaro l'oggetto della Setta; so voi non vi vedrete il desiderio di ricondurte l'uomo al tempo, ch'ella stessa chiama il tempo delle Orde Nomade, e degli uomini Selvaggi senza Propriecà, senza Leggi, senza Coventi; leggete, e maturamente pesate ciò, che segue: "La Natura ha cavato gli uomini dallo stato selvagi" gio, e gli ha ruuniti in Società civili; da quesse se Società noi passiamo a dei voti, nd una seclla più saggia. Nuove Società si offrono a questi voti; e per mezzo di esse noi ritoritamo no allo stato, da cui eravamo sortiti, non per iscorrere di nuovo l'anteco circolo, ma

per meglio godere della nostra sorte. " Rischia-Tiamo meglio questo misterio. " Cli uomini erano " dunque passati dal loro stoto pacifico al giogo " della servità. Eden, questo Paradiso terrestre e era perduto per toro. Soggetti al peccato, e u alla schiavità, essi erano ridotti nella loro » condizione servile a guadagnare il loro pane " nel sudore del toro voito. " Fra gli nomini, se " ne trovarono di quelli, che promettevano di " proteggere gli altri, e ne divennero i capi. = Al " principio lo farono delle Orde, delle Popola-" zioni . = Oueste, o furono conquistate, o si " unirono, e formarono un gran l'opolo. Allora " vi furono delle Nazioni, e dei Capi, dei Re " delle Nazioni. Coll'origine delle Nazioni, e dei " Popoli, il Mondo finì d'essere una grande famiglia, ed un solo impero: il gian vincolo " della Natura fu rotto. "

L'impudenza di tali asserzioni fa stupire il Lettore, ed egli dice a se stesso : come possono darsi Enti, che smentiscano a tal segno l'evidenza . pretendendo dimostrarci l'Universo, che non formi, che una sola famiglia, ed il gran vincolo della Natura nelle Orde sparse, dove il figlio può appena camminare, che non pensa più a sno Padre ? E com'e egli possibile, che gli uomini cessino di fare una famiglia nel momento, in cui si riuniscono per vivere sotto i medesimi Capi. e sotto le istesse Leggi, che li proteggano, e difendano in comunità? Ma sospendiamo la nostra indegnazione. Rivochiamo in questo punto alle lezioni della Setta gli stessi infelici facinorosi, dei quali essa guidava i passi alle atrocità, colle parole tanto possenti di Popolo, di Nazione, di Putria. Nell' istesso tempo, ch' ella fa così alta-

mente risuonare per loro, ed in pubblico questi nomi così cari, ascoltate le maledizioni, ch'ella vomita ne'suoi Misteri contro tutto ciò, ch'è Popolo , Nazione , Patria. Nel momento, in cui gli nomini s'unirono in Nazioni " essi non si ri-" conobbero più sotto un nome comune. = L'amor " Auzionale prese il luogo dell'amor generale . " Colla divisione del Globo, e delle sue contrade, " la benevolenza si ristrinse dentro a quei limi-" ti , i quali ella non doveva più oltrepassare . " Allora divenne una virtu l' estendersi a costo " di chi non si trovava sotto il nostro impero; " e per ottenere questo scopo, fu permesso di " sprezzare gli stranieri , d'ingannarli , e d'of-" fenderli. Questa virtu fu chiamata Patriotis-" mo; e fa denominato Patriota colui, che giur " sto verso i suoi, inginato verso gli altri, si ac-" ciecava sul merito degli stranieri, e riguardava "; come perfezioni i vizi della sua Patria. = E " allora, perchè non ristringere di più questo " amore? perchè nou limitarlo ai Cittadini con-" viventi nell'istessa Città, od anco ai Membri " da una stessa famiglia? perchè non concentrarlo " ciascuno in se medesimo? Così videsi allora del , Patriotismo nascere il Localismo, lo spirito " di famiglia, ed infine l'Egoismo. In tal modo " l'origine degli Stati, dei Governi, e della So-, cietà civile fu il seme della discordia; cd il " Patriotismo trovò in se stesso il suo casti-, go . = Sminuite, tagliate fuori questo amor " della Patria, gli uomini comincieranno di nuovo a riconoscersi, ed anidrsi, come uomi-" ni . Non vi è più parzialità ; il legame dei " cuori si sviluppa, e si estende. = Aumentate al , contrario il Patriotismo, e voi venite ad inse" gnare all'uomo ad apprezzare un amore ristretto " alla famiglia, e quiodi all' amor proprio. "

Tronchismo i sofismi, e le bestemmie del Gerofante Illuminato . Sotto il pretesto del suo amore universale lasciamolo sdegnarsi contro i nonii di Greci, o Romani, di Francesi, o luglesi , d'Italiani , o Spagnuoli , d'Idolatri od Ebrei , di Cristiani, o Musulmani, che distinguono le Nazioni , e i Culti . Lasciamolo lamentarsi , che per colpa di questi nomi vien dimenticato quelco d'uomo. Cosa ne risulterà poi , se non pel Ge-rofante Illuminato, e per i Sofisti sconvolgitori, che questo preteso amor universale sia il manto della più odiosa ipocri ia? Egli non vuol amare tutti gli uomini egualmente, se non per dispensarsi d'amarne un solo con vero amore. Desta l'amor Nazionale, o Patriotico, perchè odia le Jeggi delle Nazioni, e quelle della sua Patria. Detesta sino l'amore della famiglia, e vi sostituisce l'amore universale, perch'egli non ama ne i suoi concittadini, ne la sua famiglia più di quello, egli ami il Chinese, il Tartaro, e l'Ottentoto, o il Barbaro, ch'egli mai vedrà; e perchè gli conviene avere la stessa indifferenza per tutti. Egli dilata questo vincolo per annientarne la forza, e l'azione. Si dice Cittadino dell'Universo per non essere più Cittadino nella sua Patria, padre, o figlio nella sua famiglia. Si vanta d'amare tutti da un Polo all'altro per non amar nulla intorno a se . Ecco ciò , che sono i nostra Cosmopoliti!

Sedotto l' Iniziato da queste parole d'amor universale, si abbandona ad una stupida anunirazione. Il Gerofante viene a parlare dei Codici delle Nazioni; l'Adepto abbagliato da tutte que-

ste lezioni, impara ancora a veder questi Codici in opposizione a quello della Natura, e non s'accorge punto, che il nuovo suo Codice annulla esso medesimo le prime leggi naturali, l'amor della sua famiglia, e quello della sua Patria. Egli non chiede, se ciò, che fa per i suoi fratelli, o Concittadini, lo impedirebbe forse d'adempiere ciò, ch' egli deve allo stramero, od al barbaro? Nuovi sofismi s'adoprano per persuaderli, che la colpa originale del genere umano è realmente di aver abbandonato l'eguaglianza, la libertà, e la vita selvaggia per attaccarsi alle Leggi civili. E qui più che mai il Gerofante, mescolando co'tratti dell'entusiasmo tutti quelli dell'odio, e della calunnia, scorrendo le diverse epoche del genere umano dall'Istituzione civile, non vede nei fasti della Società, che oppressione, despotismo, schiavitù, guerre succedere a guerre, rivoluzioni a rivoluzioni, e sempre finire nella tirannia. Ora sono i Re cinti da legioni di montoni chiamati Soldati, per soddisfare all'ambizione di conquiste sugli stranieri, o per regnar col terrore sopra de' Sudditi schiavi; ora gli stessi Popoli armati per cangiar di tiranni, ma non attaccando mai la tirannia nella sua sorgente. Se credono darsi dei rappresentanti . si riducono a quelli , che scordandosi di essere loro commessi, formano delle aristocrazie, ed oligarchie, che vanno poi a finire nella Monarchia, e nel Despotismo; e il genere umano resta sempre avvilito sotto il giogo dell'oppressione. Stordito l'Iniziato da tali declamazioni accompagnate da gesti, da sguardi, e da voce di Pitonessa, esclama col Gerofante: tali sono dunque le conseguenze dell'Istituzione de' Governi , e delle civili Società ! = Oh follia dei Popoli di non aver preveduto ciò, rhe doveva loro cccadere; di aver ajututo egluto stessi i loro Despi ad abbassare l'uomo sino alla servitù, e alla condizione dei brutt!

Supponghiamo un vero saggio presente a queste lezioni ; egli non potrà a meno di sdegnarsi, e d'intercompere il Gerofante per dirgli : insensato ! qual oracolo insegnotti a non vedere nei fasti della società, che quelli dei malfattori, e dei mostri? Non è dunque, se non nella peste, uella fame, nei fulmini, nelle tempeste, e negli elementi scatenati, che si trova la storia dell' Universo? Non vi sono dunque dei giorni sereni per l'uomo in società? Il sole non è egli , che un astro maligno , perchè vi sono dei tempi di brine, e di nebbie? dovrai tu, lasciare la tua casa, perchè vi sono degl' incendi? Maledirai tu la sanità, e la vita, perchè vi cono de' tempi d'infermità, e di morte? A che fine questo quadro ombreggiato da' disastri, che accadono nel corso dei secoli? dev'esso comporre tutta la storia della società, e perchè tacere affatto i mali, dai quali ella ci difende, i beni, ch' ella procura all' nomo tirandolo fuori dalle foreste?

Ma questa voce della ragione non penetra nell'antro di Weishaupt. Il Gerofante suo eco ripete arditamente i suoi oracoli, e perviene al grand'oggetto dell' iniziazione col fare sparire quest' infortunj, dei quali non vede la causa, che nell' istituzione delle leggi, e dei Governi., no natura! selama egli, quanto i tuoi diritti, sono grandi, e incontrastabili! Dal seno istesso, dei disastri, e delle motte distruzioni nasce wil mezzo di salvezza. Cessa l'oppressione, e

o comincia la ragionera rientrare ne'suoi dirit-" ti , perche si sforza di soffocarla. Quegli stes-" so, che vuol accecare gli altri, deve almeno " cercare di dominare sopra di loro per mezzo " dei vantaggi dell' istruzione, e delle scien-" ze. = I Re medesimi giungono a capire; ch'è " poca gloria di reguare su delle orde d'igno-.. ranti. = I Legislatori cominciano a divenir più " saggi ; essi favoriscono la proprietà, e l' indu-" stria. = Perversi motivi propagano le scienze; " i Re le proteggono per farle servire all' op-" pressione . = Altri nomini ne profittano per " risalire all' origine dei loro diritti, e afferrano " in fine questo mezzo ignoto di accelerare una " rivoluzione nello spirito umano, e di trionfare " per sempre dell' oppressione. Ma il trionfo sa-" rebbe corto, e gli uomini ricaderebbero ben " presto nella loro degradazione, se la Provvi-" denza nei tempi rimoti non avesse servato loro " dei mezzi, ch' ella ha fatto pepvenire sino a , noi, per meditare in segreto, ed operare un gior-" no la salvezza del Genere umano. Questi mezzi " sono le scuole segrete della filosofia, e sono " state in tutti i tempi gli archivi della natu-, ra, c dei diritti dell'uomo. Per mezzo di " queste senole sarà un giorno riparata la ca-" duta del Genere umano: i Principi, e le " Nazioni spariranno senza violenza dalla ter-, ra; il Genere umano diverrà una medesima " famiglia, e la terra non sarà più, se non il " soggiorno dell' uomo ragionevole. La sola mo-" rale produrrà insensibilmente questa rivolu-" zione. Verrà quel giorno, in cui ogni Padre a sarà di nuovo ciò, che furono Abramo, ed i " Patriarchi, il Sacerdote, ed il Sovrano asso" lato della sua famiglia. La ragione allora sarà " il solo libro delle reggi, il solo codice degli " uonuni. Questo è uno dei nostri grandi mi-" steri; asceltane la dimostrazione, ed impara, " come sia pervenuto sino a noi ".

lo ho già detto, che, se il mio scopo fosse stato di provare l'esistenza di una congiura formata dall'Illuminismo contro d'ogni società, d'ogni legge civile, d'ogni corpo nazionale; que ste dottrise del Gerofante renderrebbero ogni altra prova superflua. Ma per valutare i nostri pericoli, conviene vedere per qual'arte le trame del delirio divengono nella Setta le trame della scelleratezza; con qual'arte ella sa formarne il voto dell'entusiasmo, ed inhammare le legioni degli Adepti. Pettanto non ci stanchiamo d'ascoltare le dottrine del Gerofante Illuminato. Se il mio Lettore ha bisogno di pazienza per sentirle, non v'è bisogno di minore pazienza per me a tradurle.

, Per quale strano accecamento hanno gli nomini potuto immaginarsi, che il Genere umano doveva sempre essere diretto, e dominato, come lo è stato sino al presente? Dov'è conlui, ch' abbia conosciuto tutti i mezzi della natura? Chi sarà quello, che prescriva termini, che possa dire: 41º 11 fermerat, a questa natura, la di cui sola legge è l'unità in nu'infinita varietà? Chi è quello, che ha condamnato gli nomini, ed i migliori, i più saggi, i più illuminati ad una eterna schiavità? Sarà, egli impossibile al Genere umano d'arrivare, alla più alta sua perfezione, e alla capacità, di governarsi da se? Perchè sorà egli di himesogno, che sia sempre guidato, chi sa gui-

" dare se stesso? E'egli dunque impossibile al "Genere umano, o almeno alla maggior parte " di esso, d'uscire dalla sua minorità? S'è pos-" sibile per il tale, perchè non sarà possibile ,, per il tal altro? Insegnategli la grand'arte di " dominar le sue passioni, di regolare i suoi de-" sideri. Sino dalla sua tenera gioventù fategli " conoscere, ch'egli ha bisogno degli altri, che "bisogna, ch' egli si astenga d'offendere, s'egli , non vuol soffrire offesa : che dev'essere be-" nefico, se vuol ottenere dei benefizi. Educa-" telo paziente, indulgente, saggio, ed amore-" vote; le massime, l'esperienza, l'esempio gli " rendano sensibili queste virtu; e voi vedrete, " s' egli avrà bisogno d'un altro per governarsi. " Se poi sia vero, che la maggior parte degli uo-" mini sia troppe debole, troppo limitata per " apprendere queste verità così semplici, e per " lasciarsene convincere; allora la nostra feli-" cità è disperata; lasciamo di più affaticarci per " render migliore il Genere umano, ed illumi-" narlo. Ma, oh pregiudizio! oh contraddizione " dei pensieri umani! L' impero della ragione, , la capacità di governare se stesso non sarà " danque per la più parte degli uomini, che un " sogno chimerico; e dall' altra parte il pre-" giudizio formerà di questo Governo l'eredità " privilegiata ai figli dei Re, alle famiglie re-" gnanti, sopra l' nomo, che la saviezza pro-" pria, o fortunate circostanze possono far indi-" pendente " ?

Qual' iniqua astuzia in cotesti raggiri del Gerofante! Il povero Iniziato s' immagina quì realmente di non vedere nelle basi delle nostre Società civili, che una patente contraddizione.

Tom. III.

Egli le vede fondate su quello, che noi buonariamente crediamo, al privilegio ereditario per i Re, e loro figli, di nascere con tutta la necessaria saviezza per dirigere se stessi, intanto che la natura ha ricusato questo dono agli altri: e Weishaupt, che in segreto si ride della credulità, e della sciocchezza de' suoi Iniziati, sa, quanto lo sappiamo noi , che i Re nascono bambini, come il comun degli uomini, con la medesima debolezza, colle medesime passioni, e la medesima incapacità; egli sa, quanto noi; che questo dono di regolar se stesso, e quello di governare gli altri, s'acquistano per mezzo dell' educazione, e pe' i soccorsi, e lumi, dei quali un nomo può essere fornito; e noi sappiamo, quanto egli che co'i medesimi soccorsi, chi nasce oscuramente, spesso sarebbe un miglior Re, che molti dei Sovrani non lo sono; come con una educazione proporzionata sarebbe del pari un eccellente Magistrato, un gran Generale d'armata. Ma da ciò proviene forse qualche contraddizione per le Società, le quali nell'incertezza dei Soggetti più abili per i Governi, e nella certezza delle brighe, e turbolenze, che accompagnerebbero l'elezione dei Re, prevengono questi disastri colla Legge degl' Imperi, o delle Corone ereditarie? In oltre quale sciocco pretesto è mai quello di governarsi ognun da se? Consultate l' nomo più anggio, il più prudente; egli sarà il primo a dirvi : se io non ho bisogno di Leggi, di Magistrati, di Sovrano per non essere io stesso ingiusto verso gli altri, per non opprimere, o rubbare; ne ho però bisogno per non essere oppresso, o derubbato dagli altri. Quanto meno io sono intenzionato di far male agli altri, tanto più bebisogno di un Governo, che impedisca agli altri di far male a me. A voi piace di chiamare schiavitù la mia sommissione alle leggi; ed io la chiamo la mia sicurezza, e garanzia di tutta la libertà, ch' io ho di bisogno per fare il bene, per vivere selice, e tranquillo nella Società. Io non so, ch'esistano leggi, le quali m'impediscano di vivere da nomo onesto. Solo il malvagio non vede libertà, se non dove può fare il male impunemente . lo non ho bisogno di questa libertà, e ne so buon grado a chi la impedisce. Voi lo chiamate tiranno, despota; io lo chiamo mio Re, mio benefattore. Mi si perdonino queste riflessioni, ch' io oppongo al Gerofante illuminato, le quali certamente saranno superflue a chi pensa, ma forse potrebbe esservi qualche Lettore altrettanto credulo, che l'Iniziato. Nella necessità di scoprire il veleno dell'Illuminismo, io non voglio aver a rimproverarmi d'avere risparmisto il rimedio. Ritorniamo al Gerofante; egli così prosegue.

"Siamo noi dunque dicaduti dalla nostra, dignità a segno di non più sentire le nostre "catene, o di ancora baciarle, e di non più ardire di tentarne la rottura, e ricuperare la libertà, non per mezzo della ribellione, e della violenza, (delle quali non è ancora giunto il tempo) ma per mezzo della ragione? Così dunque, ciò, che non può farsi oggi, dispereremo noi di farlo mai più? Lasciate gli uomini corti di vista ragionare, e conchium, den alero modo; menti essi conchiudono, la natura agirà. Inesorabile a tutte le pretentioni interessate, ella s'inoltra, e nulla può arrestare il suo corso macatoso. Assai

a cose possono andare, malgrado i nostri voti; " ma tutto si riordinerà da per se ; le inegua-" glianze si appianeranno, e la calma succe-" dera alla tempesta . Tutto ciò , che le nostre " obbiezioni possono dimostrare, si è, che noi " siamo troppo avvezzi all' attuale stato delle " cose, o forse ancora vi abbiamo troppo in-" teresse, per convenire, che non è già im-" possibile di pervenire ad-una indipendenza " generale . = Lasciate dunque ridere i deri-" sori , e beffeggiare i beffeggiatori . Chi os-" serva, e paragona ciò, che altre volte ha " fatto Natura, e ciò che fa in oggi, com-" prenderà ben presto, che, a dispetto di tutti " i nostri vani sforzi, ella tende invariabil-" mente al suo fine . A chi è poco riflessivo , " la di lei marcia è insensibile, e non è visi-" bite, che al Savio, li di cui sguardi pene-" trang l'immensità dei tempi. Dall'alto dei " monti egli scuopre quella lontana contrada, " della quale la folla strisciante nel piano ne " meno sospetta l' esistenza . "

I grandi mezzi, che Wcishampt presenta ai suoi Iniziati per l'acquisto di questa terra promessa, ed affatto libera, sono, di sniauire i bisogni dei Popoli, e d'illuminarli. Ascoltate queste dottrine, voi, che poco fa, protetti dalle nostre Leggi, esercitavate pacifici un'onorevole; e Juerativa professione, e voi, soprattutto, non la guari, rivali della ricca Albione, sull'immensità dell'Oreano. e in oggi tristi, e desolati abitatori delle rive del Texel, seguaci imprudenti di una Setta rovinosa: dail'odio secreto, ch'ella vi ha giurato nei suoi misterj, imparate a spiegare i disastri di Lione, il saccheggio di Bourdeaux, la

rovina di Nantes, e di Marsiglia, la sorte di tante Città una volta così floride per il commercio, la sorte d'Amsterdam istessa; e gettate poscia uno squardo su i vostri Alberi di Libertà. Nel tempo istesso, che voi credevate di non secondare i voti della Setta contro i Nobili, i Preti, e i Monarchi, che per restituire al Popolo i suoi diritti di Libertà, e di Eguaglianza, allora essa non vedeva in voi, che i grandi artefici del Desnotismo; allera la vostra professione era pure proscritta nei suoi Misterj, come quella, che più di tutto conduceva con maggior certezza il Popolo alla schiavità. Anche allora il Gerofante, profondo Giacobino dell' Illuminismo diceva a' suoi Iniziati: " Chi vuol porre le Nazioni sotto il giogo, » non avrà, che a far nascere dei bisogni, ch'egli " solo è in istato di provvedere. = Formate in corpo " gerarchico la tribù mercantile, cioè, datele " qualche comando nel Governo; e con ciò avrete " creato il potere, forse, il più formidabile, ed " il più despotico. Voi la vedrete dare la legge " all Universo, e forse da lei sola dipenderà l'in-" dipendenza d'una parte del Mondo, e la schia-" vitù dell' altra. Poichè colui è il padrone, che " può far nascere, o prevedere, sopprimere, o " soddisfare il bisogno. Eh! chi potrà meglio " farlo dei Mercanti?" Così gli stessi uomini che abbiamo veduti concorrere con tanto ardore alla rivoluzione giacobinica nelle nostre Città commercianti, per aver qualche parte nel Governo, sono appunto quelli , de'quali il profondo Giacobinismo teme, e detesta maggiormente la professione in ogni Governo. Ricca, ma benefica Albione, potessi io, svelando questo misterio ai tuoi industriosi Cittadini, ispirar loro un nuovo zelo per le tue Leggi! Questa Tribù è troppo preziosa al tuo Impero, perchè l'insidia le rima-

nesse ignota .

Da queste lezioni sulla diminuzione dei bisogni, per condurre i Popoli all'indipendenza, il Gerofante passa al dovere di spargere ciò, ch'egli chiama luce; e dice : " Al contrario colvi , che " vuol rendere gli uomini liberi, insegna loro di " far a meno di quelle cose, che non è in loro " potere di procacciarsi. Egli li rischiara, ispira " loro dell'ardire, e dei forti costumi. Colui, che " li fa sobri, temperanti, che loro insegna a vi-" vere con poco, di contentarsi di ciò, che hanno, " egli è più pericoloso per il Trono, che i pre-" dicatori del Regicidio. = Se voi non potete in-" fondere in una volta questo grado di luce a " tutti gli uomini , cominciate almeno dall'illu-" minare voi stessi, dal farvi migliori. Servitevi, " aiutatevi, sostenetevi a vicenda: accrescete il " vostro numero ; rendetevi indipendenti , e la-" sciate al tempo, alla posterità la cura di fare " il resto. Siete voi divenuti numerosi ad un " certo segno? Vi siete voi fortificati colla vostra " unione? Non esitate più : cominciate a ren-" dervi potenti , e terribili ai malvagi (cicè a " tutti quelli, che resisiono ai nostri progetti ). " Solo, che siate numerosi per parlare con forza, « e così parlandone, i malvagi cominciano a tre-" mare. = Per non soccombere al numero, molti " divengono buoni da loro stessi, come voi, e " si schierano sotto i vostri vessilli . Ben presto » voi sarete forti abbastanza per legar le mani " agli altri , per soggiogarli , e soffocare la mal-" vagità nel suo germe. .. Cioè, come ormai è faeile ad intendere ; ben presto voi soffocherete nel loro principio tutte le Leggi, tutti i Governi tutte le Società civili, o politiche, l'istituzione delle quali per l'Illuminismo è il vero germoglio di tutti i vizi, e di tutti gl'infortunj del genere umano., Il mezzo di rendere , la luce generale non è di spargerla in un , sol colpo per tutto il Mondo. Comincia primieramente da te stesso; rivolguti quindi verso il tuo vicino; voi due illuminate il terzo, e il quarto; e questi già istruiti moltiplichio nell'istesso modo i fgij della luce, e, sino a che il numero, e la furza ci dia, il potere, (Discorso per i piccoli misteri della Illuminismo).

Io veggo nel Rituale Illuminato, che se il Cerofante, stanco per questi lunghi oracoli, chiede di respirare, altri Adepti potrebbero riprendere, ed alternare la lezione ad istruzione dell' Iniziato. Lasciamo ancora noi respirare i nostri Lettori. Essi hanno in oltre bastante materia a riflettere su tutte le dottrine di Weishaupt ; e chiederanno a loro stessi, sino a qual segno converrebbe, che il Popolo diminuisse i suoi bisogni per scaricarsi delle Leggi. Vedranno, che il primo bisogno da riseccarsi sarebbe quello delle messi, e del pane; imperciocchè finchè vi saranno dei campi da coltivare, vi sara bisogno di Leggi, protettrici di chi ha seminato contro a chi vorrebbe raccogliere senz'aver seminato; e se il giro del sofisma sembrasse loro scellerato, vedranno almeno, che il sofisma in se stesso è quello della sciocchezza. Per meglio ancora giudicare del Gerofante, eglino dovranno soprattutto paragonare la rivoluzione, che doveva essere l'opera della solo istruzione, ed operarsi insensibilmente senza l'on menoma scossa di ribellione, con quel tempo, che dando agli Adepti il numero, la forza ed il potere, li mette in istato di legar le mani a tutto il resto, di sottomettere, e soggiogare tutti coloro, che mostrassero ancora dell'inclinazione per le Leggi, e per la Società civile, che la Setta vuol soffocare.

## CAPITOLO X.

SECULTO DEL DISCORSO SU I PICCOLI MISTERI DELL'ILLUMINISMO.

In ciò, che ci resta a svelare dei piccoli Misteri, il Gerofante, ripigliando le sue lezioni, sulla necessità d'illuminare i Popoli, per oprare la grande rivoluzione, sembra quasi temere, che l'Iniziato non abbia ancora compreso affatto il vero oggetto di questa rivoluzione, verso la quale devono d'ora innanzi tendere tutte le sue istruzioni; e perciò egli quì dice: " Rendete dunque " l' istruzione, e la luce generali. Così voi ren-" derete ancora generale la mutua sicurezza. Ora · la sicurezza , e l'istruzione bastano per non " aver bisogno di Principe, e di Governo. Senza " ciò, qual bisogno potremo noi averne "? Ecco dunque l'Iniziato pienamente istruito del grande scopo, al quale ormai tende tutta l'istruzione, ch' egli deve spargere; insegnare cioè, ai Popoli di far di meno di Principi, e Governi, d'ogni

Legge, e d'ogni Società civile: e tale sarà l'oggetto delle sue lezioni. Ma queste lezioni, su di che dovranno essa eggirarsi per giungere a questo scipo? Sulla morate, e sulla morate sota, continua il Gerofante; imperocchè " se la luce, "è l'Opera della Morale, la luce, e la sicurezza "si fortificano a proporzione, che la Morale prende "piede. Pertanto la cera Morale altra cota non "e, chie l'arte d'inseguare agli uomini a di-"venir maggiori, a scuotere il giogo della tutela, a mettersi nello stato della foro virilità, "c a sbrigarsi di Pininipi, e di Governi.

Quando noi sentiamo la Setta pronunziare con entusiasmo la parola Morale, ricordiamoci di questa definizione. Senza di essa tutte le parole di uomini onesti , o di virtit, di buoni, o malvagi sarebbero inintelligibili nella bocca degli Adepti . Secondo questa definizione, l'euest'uomo è quello, che fatica alla distruzione della Società civile, delle sue Leggi, e de' suoi capi; il malvagio è ogni uomo, che fatica per il mantenimento della Società. Non vi è altro delitto, nè altra virtù nel Codice Illuminato. Per timore, che l'Iniziato obbietti l'impossibilità di far gustare questa dottrina al genere mmano, il Gerofante lo previene, sclamando: " Oh! non cono-" sce la forza della ragione, e le attrattive della " virtu; è molto indietro nelle vie della luce co-" lui, che ha delle idee così ristrette della proe pria sua essenza, e della natura del genere " umano . . . Se egli, ed io, possiamo arrivare a " questo grado, perchè non potravvi arrivare un " altro? Eh che! Si riesce a far affrontare la " morte agli uomini; si potrà infiammarli d'ogni " entusiasmo di sciocchezze religiose, o politiche;

" e la sola dottrina, che possa condurli alla loro ,, felicità sarà la sola, che riesca impossibile di " far loro gustare ? No! No! L' uomo non è tanto " cattivo, quanto lo dipinge, e fa una morale " arbitraria. Egli è cattivo, perchè la Religione, " il Governo e i cattivi esempi lo pervertiscono; ed egli sarebbe buono, se si usasse cura di renderlo " migliore, se vi fosse meno gente interessara a farlo cattivo per rassodere il loro potere sulla " malvagità . Pensiamo più nobilmente della na-.. tura umana; fatichiamo con coraggie; non ci " spaventino le difficoltà; e i nostri principi di-" vengano l'opinione, e la regola dei costumi. " Facciamo in somma la ragione divenire la Re-" ligione degli nomini, e il problema è sciolto ". Questa forte esortazione condurrà senza fallo il Lettore a sciogliere da se stesso un altro problema. Egli non averà già obbliato quegli altari , quel culto, e quelle Feste della Ragione , delle quali la Rivoluzione Francese ha dato lo spettacolo. Ora saprà, donde è uscita questa divinità .

L'Iniziato impara ancora quì a sciogliere ciò, che finora potrebbe esser rimasto per lui problematico nelle lunghe prove, che hanno preceduto la sua iniziazione. « Essendo tale la forza « della morale, poiché da se sola può operare la « grande rivoluzione, che ha da readere libero « il Genete umano, e d'abolire l'impero dell'imm» postura, della superstizione, e dei desport; tu « devi ora comprendere, perchè, sino dalla loro « entrata nel nostro Ordine, noi imponghiamo » si nostri Allievi un'obbligazione coal stretta « di studiar la morale, d'imparare a conoscree » loro stessi, e gli altri. Tu devi vedere, che,

» se noi permettiamo ad ogni Novizio di con-" durci il sno amico , ciò e fatto , per formare " una Legione , che meglio della Tebea , è chia-" mata santa, ed invincibile; mentre i combat-" timenti dell' amico, stringendo le file vicino " al sun amico , seno i combaitimenti , che deb-" bono rendere al genere umano i suoi diritti, " la sua libertà, e la sua indipendenza pri-" mitica . La morale , che deve operare questo " prodigio, non è una morale di vane sottigliez-" ze; non sarà, come quella, che, degradando " l'uomo, lo rende non curante dei beni di " questo mondo, gli proibisce i piaceri innocenti » di questa vita, e gl'ispira odio contro i suoi " Fratelli. Non sarà quella, che favorisce l'in-" teresse de' suoi Dottori, che prescrive le per-" secuzioni, l'intolleranza, che si oppone alla » ragione, che interdice l'uso prudente delle " passioni , che c' insinua l' inazione , e la pro-" fusione de' beni ai pigri. Sopra tutto non sarà " quella, che viene a tormentare l'uomo già ab-" bastanza infelice, e a gettarlo nella pusilla-" nimità, e nella disperazione, per timore d' nn " inferno, e de' suoi demonj. Dev' essere piut-" tosto quella morale tanto ignota al presente, " tanto alterata dall' egoismo, tanto oppressa dai " falsi principj. Dev' essere quella dottrina di-" vina, che Gesù insegnava ai suoi Discepoli, e " della quate apriva loro il vero senso ne' suoi " discorsi segreti ".

Questo nassaggio conduce Weishaupt allo sviluppo d'un mistero d'iniquità, al quale si è veduto già da lontano preparare i suoi Illuminati maggiori, e sopra tutto i suoi Cavalieri Scozzesi, Per intelligenza di questo misterio, sovvengati, come i Fratelli insiguanti, e i suoi Istruttori cominciano dal giurare al loro Candidato, al loro Novizio, all' Accademico Minervale, che in tutte le Logge del loro Illuminismo non vi è la menoma questione d'oggetti contrari alla Religione, ed ai Governi. Tutte queste promesse poco a poco si sono dileguate; gli Allievi hanno avuto il tempo di assuefarsi alle declamazioni contro i Preti, ed i Re. Si è già loro insinuato, che il presente Cristianesimo non è nulla meno, che la Religione fondata da Gesù Cristo; non è ancora tempo di metter lo stesso Cristo nel numero degl' impostori ; il suo nome, le sue virtù possono ancora ispirare venerazione a certi Adepti. Ve ne può essere alcuno, a cui l' atcismo puro facesse ancora ribrezzo. A causa di questi, Weishaupt torna quì a far menzione di Gesu Cristo. Nel grado precedente si era egli contentato d'insinuare, che la Dottrina di questo Divino Maestro era stata alterata; egli sopra tutto s' era astenuto di dire, di quale rivoluzione politica egli pretenda mostrare le basi nel Vangelo. Quì è dove l'esecrando Sofista fa del Dio dei Cristiani tutto ciò, che in seguito ne ha fatto il troppo famoso Fauchet nei pulpiti della Rivoluzione. Qui è dove Weishaupt fa di Gesù Cristo il Padre dei Giacobini, e per parlare nello stile della Rivoluzione, il Padre, e il Dottore dei Sans-culotti . Per capirne tutta l'astuzia, e la scelleratezza premeditata in questo detestabile artifizio, leggiamo prima le confidenze dell' Adepto incaricato di compilare il codice di Weishaupt. Al pari di questo mostruoso Istitutore , Knigge vede dall' una parte uomini , che detestano ogni rivelazione; dall' altra, e fino tra

gli stessi Allievi dell' Illuminismo, alcuni uomini, che hanno bisogno d'una Religione rivelata per fissare le loro idee. Sopra di questo egli entra in spiegazione coll'Adepto Zwach, e gli scrive In questi termini : " Per riunire, e mettere in , azione, per far concorrere al nostro oggetto " queste due classi di persone, conveniva tro-, vare una spiegazione del Cristianesimo, che " richiamasse i superstiziosi alla ragione, ed insegnasse ai nostri saggi più liberi a non riget-" tare la cosa per l'abuso. Questo secreto do-, veva esser quello della Massoneria, e favoren vole al nostro fine . Intanto il despotismo s'ac-" cresce ogni giorno, ed insieme lo spirito di " libertà prende campo. Bisognava dunque qui " unire gli estreni . Pertento noi diciamo , che " Gesù non ha già istituita una nuova Religio-" ne , ma ch' egli semplicemente ha voluto rista-" bilire ne' suoi diritti la Religione naturale; " che dando al mondo un vincolo generale, spar-, gendo la luce , e la sapienza della sua morale, " dissipando i pregiudizi, la sua intenzione era " d' insegnarci a governare noi stessi, e rista-"bilire senza violenza la libertà, e l'egua-" glianza fra gli nemini. Non si trattava perciò " d'altro, che di citare vari testi della Scrit-" tura , e di dare delle spiegazioni, vere , o fal-" se , non importa, purche ognuno trovi un senso n nella dottrina di Cristo, che s'accordi colla " ragione. Noi aggiungiamo, che questa Religione " così semplice fu in seguito sfigurata, ma ch' ella , si mantenne per la disciplina del segreto, e " ch'è stata a noi trasmessa per mezzo della . Massoneria .

" Spartaco aveva riunito molti testi a questo

" fine ; io vi ho aggiunto i miei nell' istruzione " per questi due gradi. I nostri vedendo così. " che noi soli avevamo il vero Cristianesimo . " non ci resta, che di agginngere alcane pa-, role contro il Clero , ed i Principi . Pare io " l' ho fatto in guisa, ch' io conferirei questi " gradi ai Papi, ed ai Re, s' essi fossero passati " per lo nostre prove. Negli ultimi misteri noi " dobbiamo in fine svelare agli Adepti questa " pia frode, e poscia dimostrare cogli scritti " l'origine di turte le menzogne religiose, la " loro connessione, o i loro mutui rapporti; e " finiamo con raccontare la Storia del nostro Or-" dine " ( Scritti orig. t. 2. , Lett. di Knigge a Zwach. pag. 104. es. ). Se l'indignazione, ch'eccita questa frode chiamata pia, permette al Lettore di soffrire il resto delle dottrine del Gerofante Illuminato, ch' egli dà ai suoi Iniziati, rientriamo di unovo nell'antro degli oracoli resi dal triplice genio dell'empietà, dell'ipocrisia. e dell' anarchia.

"Il nostro grande, e per sempre celebre, mastro Gesù Cristo di Nazareth, comparve in "un secolo, quando la corruzione era generale, "in mezzo ad un popolo, che sentiva vivamente "il giogo della schiavitù; che aspettava il Li-beratore annunziato dai suoi Profeti. = Gesù "venne ad insegnare la dottrina della ragione. Per renderla più cficace, egli eresse la sua dottrina in Religione, e si servì delle tradizioni ricevute dai Giudei. Uni prudentemente la sua scuola colla lore Religione, e coi "loro costumi, facendoli servire di sviluppo, all'essenza, ed all'interiore della sua dottrina. I suoi primi Discepoli non furono uo-

" mini dotti, ma semplici, scelti nell' ulti-" ma classe degli nomini per dimostrare, che " questa dottrina era fatta per tutti, e che l'in-, telligenza delle verità della ragione non era un " privilegio riserbato ai Grandi. Egli non in-,, segnò ai Giudei solamente, ma a tutto il Ge-" nere umano, la maniera d'arrivare alla loro, " liberazione per mezzo dell' osservanza de' snoi " precetti. Egli sostenne la sua dottrina colla " vita la più innocente, e la sigillò col suo san-" gue. I suoi precetti per la salvezza del Mondo " sono, l'amor di Lio , e l'amor del prossimo ; " egli non esige di più. = Niuno ha giammai, " corre lui, ristabilito, e consolidato il vincolo " della società umana dentro i suoi veri limi-" ti. = Ninno si è più addattato alla capacità " de' suoi Uditori , ne ha così prudentemente oc-.. cultato il senso sublime della sua dottrina. Niuno in fine ha aperio alla libertà delle strade " tanto sicure , come il nostro Gran Maestro " Gedu da Nazareth. Per verità egli occultava " il senso sublime, e le conseguenze naturali " della sua dottrina, perchè egli aveva una dot-" trina segreta, come noi lo vediamo in più luon ghi del Vangelo «.

Weishanpi, nel raccontare questa storia del Messia, si prendeva diletto, dell' Adepto Iniziato, che si lacciasse ingannare dal suo tuono d'impostura, e d'ipocrisia. Per ciò, che spetta agli
altri, egli li conosce troppo ben disposti a prevenire le sue spiegazioni, o almeno a compiacersene. Da qui proviene tutta l'impudenza, con
la quale egli traveste tutto il Vangelo. Per trovarvi poi la scuola segreta, della quale le verita
non dovevano esser note, che ai soli Adepti,

egli cita le parole di Gesù Cristo: A voi è stato dato di conoscere i Misteri del Regno de Cieli , agli altri solo in parabole ; ma si guarda bene di mentovare l'ordine intimato: Ciò, ch'io vi dico in secreto, voi lo pubblicherete sopra i tetti. Quindi egli apporta quelle parole: Voi supete che i Principi del Mondo amano di dominure; ma non sarà così di voi; il più grande si fuccia il più piccolo. Di questo precetto, e di tutti i consigli dell'umiltà cristiana, egli forma i precetti d'una Eguaglianza distruttiva, nemica d'ogni superiorità dei Troni, e dei Magistrati. Ma egli è ben lontano da citare le lezioni di Gesà Cristo, e quelle de'suoi Apostoli tanto spesso reiterate sul dovere di rendere a Cesare ciò, ch'è di Cesare, di pagare il tributo, di riconoscere l'autorità di Dio medesimo in quella delle Leggi, e dei Magistrati. Nell'amor fraterno predicato da Gesù Cristo, Weishaupt trova l'amore della sua eguaglianza, e nel disprezzo delle ricchezze, la comunanza di tutti i beni, la quale estingue in questo Mondo ogni sorta di proprietà. La conclusione di queste spiegazioni empie, e desisorie, e di altre dello stesso genere, è concepita in questi termini: " Ora, se il " fine segreto di Gesù , mantenuto dalla disci-" plina dei Misterj, e reso evidente dalla con-", dotta, e dai discorsi di questo Divino Maestro, " era di restituire agli uomini la loro eguaglian-" za , e libertà originali , e di loro agevolarne i " mezzi; quante cose, che dapprima sembravano " contraddittorie, e inintelligibili, divengono " chiare, e naturali? Ora si capisce in qual " senso Gesù è stato il Salvatore, il Libera-, tore del Mondo . Ora si spiega la dottrina Tom. III.

,, del peccato originale, della caduta dell'uo-" mo, e del suo ristabilimento. Ora s' intende ., lo stato di pura natura, della natura lassa, " o corrotta, ed il regno della grazia. Gli no-" mini abbandonando lo stato della loro li-"bertà naturale, uscirono dallo stato di na-., tura , e perdettero la loro dignità. Nelle loro " società, sotto i loro Governi, essi non vivono " dunque più nello stato di natura pura, ma .. nello stato della natura corrotta, e acca-,, duta. Se la moderazione delle loro pus-", sioni, e la diminuzione dei loro bisogni ", li restituiscono alla loro primiera digni-. tà, ecco ciò, che deve costituire la loro " redenzione, e lo stato di grazia. A questo ", li guida la morale la più perfetta, cicò ,, quella di Cesis. Allorquando questa dottrina " sarà divenuta generale, si stabilirà infine ., sulla terra il regno dei buoni, e degli elet-"ti ". Questo parlare non è enigmatico; una volta svelati i misteri che vi si racchiudono, non resta più all' Iniziato, che di sapere, come la rivoluzione, ch' essi annunziano, è divenuta l'oggetto delle società secrete, e quali vantaggi ritraggono esse dalla loro misteriosa esistenza.

Per istruzione dell' Iniziato, il Gerofante rimora ancora qui all'origine della Massoneria;
ne fa la prima scuola depositaria della vera dottrina; ne scorre i geroglifici, e ne adatta la spiegazione al suo sistema. La pietra grezza dei
Massoni diviene per lui il simbolo del primo
stato dell'uomo selvaggio, ma libero. La pietra
fessa è lo stato della natura degradata degli uomini in società civili, non facendo più una famiglia, ma divisi, secondo la lore Patria, i loro

Governi, e le loro Religioni. La pietra polita rappresenta l' uomo restituito alla sua primie a diguità, ed indipendenza. Ma la Massoneria ha perduto non solo le spiegazioni di questi geroglifici : l' Oratore Illuminato arriva fino a dire : " I Massoni del pari, che i Preti, e i Capi dei " Popoli bandiscono dal Mondo la ragione : per " colpa loro la terra si trova innondata di 1i-" ranni , d' impostori , di spettri , di cadaveri , e " d' uomini simili alle bestie feroci ». In conseguenza, secondo Weishaupt, la vera Massoneria, ed il solo preteso vero Cristianesimo, non si trovano più, che nell'Illuminismo. Ma, aggiunge il Gerofante, indirizzandosi all' Iniziato, non devi già ciedere, che questo vantaggio sia il solo, che noi, c l'Universo caviamo dalla nostra associazione Massonica. = Magistrati, Capi dei Popoli, nomini tutti, voi, a quelli resta un vero attaccamento per la conservazione delle Leggi, degl' Imperi, e della Socicià Civile : leggete , e meditate questi aliri vantaggi, che Weishaupt descriverà per la bocca dei suoi Inizianti. La lezione importa molto: qualunque voi siate; voi onesti Cittadini, sotto il nome di Massoni, voi, per i quali i misteri delle Logge hanno ancora delle attrattive, non mi accusate di esagerare pericoli chimerici. Non sono già io, che dia queste lezioni; egli è l'uomo del Mondo, che ha meglio d'ogni altro conosciuto le vostre Assemblee, ed il partito, che abili, e longanimi cospiradori sanno ritrarne. Leggete, e diteci, cosa vi è più caro, od il piacere, che vi offrono le vostre Logge, o il pericolo della vostra Patria? Leggete, e se ancora stimate il nome di Cittadino, vedete, se il vo-

stro nome debba ancora trovarsi scritto sulla lista delle Società segrete? Voi non avete conosciuto i pericoli, che da loro derivano; il più mostruoso di tutti i cospiradori li descriverà come suoi vantaggi . Egli dice così : " Queste " Società misteriose, quand' anco non arrivassero " al nostro scopo, ce ne preparano le vie . Esse " danno alla cosa un nuovo interesse: scuoprono " dei punti di vista sinora ignoti:, risvegliano " il genio dell' invenzione, e la speranza degli " uomini, e li rendono più indifferenti sull'in-" teresse dei Governi ; guidano gli uomini di di-" verse Nazioni, e Religioni ad un vincolo co-" mune; tolgono alla Chiesa, ed allo Stato le " migliori teste, e le più laboriose; uniscono " insieme gli nomini, i quali, senza esse, forse " non si sarebbero mai conosciuti tra loro. E " con ciò esse minano, e scavano i fondamenti " degli Stati, quand anco esse non ne avessero " l'idea; esse gli urtano, e fracassano gli uni " contro gli altri ; fanno conoscere agli uomini " la potenza delle forze riunite; svelano loro le " imperfezioni delle loro Costituzioni, senza " esporsi ai sospetti dei nostri nemici, che sono " i Magistrati, ed i Governi pubblici. Esse " mascherano i nostri passi, e ci agevolano di " accogliere nel nostro seno, e d'incorporare " nel nostro sistema, dopo le prove convenienti, " i migliori soggetti, e gli nomini da lungo tem-" po oppressi, ed anelanti al nostro scopo. Con " ciò esse indeboliscono il nemico, e quand'anco " non lo superassero, almeno ne scemano il nu-" mero , e lo zelo de' suoi difensori. A misura, " che queste Società segrete, formate negli Cta-" ti , aumentano in forza, e in prudenza, a spese

" delle Società civili, quest'ultime s'indebo-" liscono, e devono insensibilmente cadere. Di " più la nostra Società è nata, e deve nascere " naturalmente, ed essenzialmente dagli stessi " Governi, i di cui vizi hanno resa la nostra " unione necessaria. Noi non abbiamo per og-" getto, che il miglior ordine delle cose, per il " quale indefessi ci affatichiamo; tutti gli sforzi " dei Principi per impedire i nostri progressi, " saranno dunque pienamente inutili. Questa " scintilla potrà ben ancora per lungo tempo co-" vare sotto le ceneri, ma dovrà senza fallo, un " giorno produrre l'incendio; perciocchè la na-" tura si stanca di giuocare sempre l'istesso giuo-" co. Piucchè il giogo dell' oppressione si ag-" grava, più ancora gli uomini cercano di scno-" terlo da se stessi, e la libertà, che sospirano, " deve vieppiù dilatarsi. Il seme è gettato, dal " quale deve sortire il nuovo Mondo; le sue ra-" dici si stendono, e sono ormai troppo vigoro-" se , e propagate , perchè non sia prossimo il " tempo dei frutti. Forse converrà aspettare an-" cora mille, e più anni; ma presto, o tardi la " natura consumerà l'opera sua, e ridonerà al " Genere umano quella dignità, che sino dal " principio era il suo destino ».

Avete inteso, o Lettori? I cospiratori stessi hanno detto più di quello, ch'io svrei osato presagire sulla natura, e su i pericoli di codeste associazioni. Io non insisterò di vantaggio; osserverò soltanto l'artifizio, con cui il Gerofante Illuminato cerca di acquietare la coscienza degli Adepti, forse intimoriti da tali predizioni. Non estante ciò, ch'egli ha detto dei tempi; quando Illuminismo saprà legar le mani, e soggioga-

re; non ostante tutta l'attività, che cerca ispirare per affrettar la rovina d'ogni Governo, egli nondimeno finisce con quei raggiri, che la secilerata ipocrisia suggerisce sempre al bisogno.

" Noi siamo qui spettatori, ed istrumenti " delle operazioni della natura; noi non vogliamo " precipitarne gli effetti. Illuminare gli uomi-" ni , correggerne i costumi, ispirar loro la be-" neficenza: ecco tutti i nestri mezzi. Sicuri di " un infaltibile successo, noi ci astenghiamo da " ogni scossa violenta. Basta alla nostra felicità " di aver preveduto da langi quella della poste-" rità, e d'averne gittato le fondamenta con " mezzi irreprensibili . La pace della nostra " coscienza non è turbata dal rimprovero d'aver " cooperato alla rovina, alla caduta, al rove-" sciamento degli Stati, e dei Troni. Questo rim-" provero contro di noi sarebbe lo stesso di un " uomo di Stato, accusato di aver cagionato la " perdita del suo Paese, per averne preveduta " la perdita infallibile, e senza rimedio. Assidui ., osservatori della natura, noi ammiriamo, e " seguitiamo il suo corso maestoso; e pieni del " nobile orgoglio della nostra origine ci gloriamo " d'esser figli degli nomini, e di Dio. Ma quì " osserva bene; noi non violentiamo le opinio-, ni; non ti sforziamo ad accettare la nostra " dottrina. Non devi cedere a persona alcuna, " ma alla sola verità conosciuta. Uomo libero, " come sei , usa del tuo diritto primitivo; cerca, " dubita, esamina : sai tu, dove trovare qualche " cosa di meglio? Partecipaci i tuoi lumi, come , noi confidati ti abbiamo i nostri. Noi non ci , vergogniamo dei nostri corti talenti; sappiamo ", d' esser nomini. Tal' è la disposizione della na-

, tura , e tale la condizione dell' uomo , di non " poter arrivare in un punto al meglio; egli non " può avanzare, che per gradi. Coll'istruirci dai " nostri stessi falli , col profittarci dei lumi de'no-" stri Padri, noi diveremo figli della sapienza, " e i Padri d' una posterità ancora più saggia . " Se tu credi dunque d'aver trovato la verità " nella nostra dottrina, abbracciala tutta intic-" ra; se vi vedi frammischiato qualch' errore, " essa non resta perciò meno pregevole. Se nulla .. ti ha potuto piacere, rifiuta tutto senza timo-" re , e pensa , che per molte cose almeno uoi " non abbiamo forse bisogno, che di ulteriori "ricerche, e di un nuovo esame. Credi tu di ", trovar delle cose da biasimare, o da lodare? " Esamina, e scegli ciò, che tu approvi. Sei tu " un mortale più Illuminato? L' occhio tuo avrà " senza fallo scoperto, ove si cela, la verità. " Quanto più l'arte, che noi usiamo nell' istru-" zione dei nostri Allievi, gli approssima alla " verità , tanto meno tu crederai di ricusarci " qualche lode ".

Così termina il discorso del Gerofante. L'Iniziato, che ha pototto udirlo senza fremito, poò ancora creilersi degno del nuovo Sacerdozio. Frima di ricevere la sacrilega unzione, egli è ricondotto al vestibolo; ivi è rivestito d'una bianca Tonaca, con una larga fascia di seta di colore scarlatto per cintura; un nastro dell'istesso colore all'estremità, e a mezzo del braccio, annoda, e gonfia le maniche. lo descrivo quest'abito del Sacerdozio illuminato (Navoi lavori di Spart., e di El. in seguito al discorso di questo grado), perchè egli è precisamente quello, con cui la rivoluzione francese ha fatto

comparire uno dei suoi Istrioni, sfidando Iddio, e provocandolo con gridare : " No, tu non esisti . " Se tu sei il padrone dei fulmini, impugnali dun-" que, e lanciali contro colui, che t'insulta in fac-" cia a tuoi Altari. Ma no; io ti bestemmio, ed " io respiro ; dunque tu non esisti . Sotto lo stesso abito, e per prepararlo alle istesse bestemmie l'Epopto è richiamato nella sala dei Misteri. Uno dei Fratelli s'interpone, e nou gli permette d'inoltrarsi, se non dopo avergli detto: " lo sono " inviato per sapere da voi, se avete ben inteso " il discorso, che vi è stato letto; se avete qual-" che dubbio sulla dottrina contenutavi; = se il vo-" stro cuore è penetrato dalla santità de nostri prin-" cipi := se vi sentite la vocazione, la forza di spi-" rito, la buona volontà, e tutto il disinteresse ne-" Cessario per mettere la mano a questa grand'ope-" ra; = se siete disposto al sacrifizio della vostra " volontà, a lasciarvi condurre dai nostri eccel-" lentissimi Superiori "? Io risparmio al Lettore la rivoltante empietà della cerimonia, che succede alle risposte dell' Iniziato. Il rito del grado precedente era una derisoria imitazione della Cena Eucaristica; questo è un'atroce Scimiata dell'Unzione Sacerdotale. Si alza un velo: si vede un Altare con sopra un Crocifisso . Sull' Altare vi è una Bibbia, e sopra un leggile, il Rituale dell'Ordine; vicino vi è un turibolo, e un'ampolla picna d'olio . Il Decano , che fa le funzioni di Vescovo, è circondato d'Accoliti. Egli ora sopra l'Iniziato, lo benedice, gli taglia alcuni capelli sulla sommità del capo, lo veste degli ornamenti Sacerdotali, pronunziando le orazioni nel senso della Setta . La formola per la berretta è questa : copriti con questa berretta, che vale più della

corona dei Re. Ella è appunto la formola dei Giacobini per la loro berretta rossa. Invece della Comunione il Decano dà all' Iniziato un favo di miele, ed un poco di latte, dicendogli: " Ecco " ciò, che la Natura dona all'uomo. Pensa, quanto " egli sarebbe ancora felice, se il gusto delle " superfluità, privandolo di un nutrimento così " semplice, non avesse moltiplicato i suoi biso-" gni, ed avvelenato il balsamo della vita." Tutto ciò, che ha preceduto, fa abbastanza conoscere il senso di queste parole. La cerimonia finisce, consegnando al novello Epopto la parte del Codice spettante al suo grado lo dirò ciò, che importa sapere di questo Codice, quando, dopo il grado di Reggente, e dopo i grandi misteri, si tratterà del Governo dell' Illuminismo .

## CAPITOLO XI.

OTTAVA PARTE BEL CODICE ILLUMINATO; ID RECORRTE O PRINCIPE ILLUMINATO.

uando uno dei nostri Epopti si distingue " molto in abilità, per aver parte nella direzione " politica dell' Ordine , cioè, quando egli unisce " alla prudenza la libertà di pensare, e di agire; " quando egli sa combinare le precauzioni e l'ar-" ditezza, la fermezza colla docilità, la lealtà, " e la semplicità , la singolarità , e l'ordine , la " superiorità di spirito, e la serictà, la dignità " del contegno; quando egli sa parlare, e tacere " a proposito, ubbidire, e comandare; quando " egli ha saputo conciliarsi l'amore, e la stima " de' suoi concittadini, ed insieme farsi da loro " temere. Quando il suo cuore è affatto consa-" crato agl' interessi della nostra Società, ed ha " sempre presente il' bene comune dell'Universo; " allora soltanto il Superiore della Provincia lo " proporrà all' Ispettor Nazionale, come degno-

" del grado di Reggente ". Tali sono le qualità, che la Setta esige per innalzare i Fratelli a questa dignità, chiamata nel suo Codice, ora Reggente, ed ora Principe Illuminato. Così le troviamo descritte nel preambolo delle regole per questo grado; e quindi subito aggiunge il Codice : " Tre cose essenziali si hanno quì da os-" servare. Prima: si deve sempre essere ben guar-" dingo in questo grado. Seconda: quelli, che vi " sono promossi , sieno, quanto è possibile , no-" mini liberi, e indipendenti da ogni Principe. " Infine bisogna, che siano di coloro, che hanno " manifestato un deciso malcontento della Costi-" tuzione comune, o dello stato presente del ge-" nere umano; che sospirano per un altro modo " di governare il Mondo, e che sono stati pene-" trati dai stimoli avuti nel grado di Prete colla " speranza d' un miglior ordine di cose ".

Se il soggetto proposto si presenta fornito di tali doti, l'Ispettor Nazionale rivegga con diligenza ne'suoi Archivi tutti gli atti relativi al medesimo, alla sua condotta, al suo carattere; esamini le sue risposte alle diverse questioni, che gli sono state fatte, e in che egli mostra la sua parte forte, e la debole. Secondo il risultato di questo esame, l'Ispettore propone di nuovo alcune delle questioni, sulle quali il Candidato non si fosse spiegato abbastanza chiaro; per esempio, le questioni segnenti ( Istruz. per il grado di Reggente n. 1. 2. 3., nuovi lavori di Spart. 6 Fil. ). " 1. Credete voi biasimevole una Società, " la quale, aspettando, che la Natura abbia ma-" turato le sue grandi rivoluzioni, si disponesse " in modo da porre i Monarchi del Mondo fuori e di stato di far male, quando ancora lo voles-

" sero? Una Società, la di cui petenza invisibile " impedisse i Governi d'abusarsi della loro for-" zu? Sarebbe egli impossibile, che per mezzo di " questa Società, ogni Stato divenisse uno Stato " nello Stato, Status in Statu? Cioè, sarebbe " egli impossibile, che i Capi degli Stati fossero " governati invisibilmente da questa Società, ed " eglino non fossero , che i Ministri , gl' istru-" menti di questa Società nel governo dei loro " Stati? = 2. Se ci viene obbiettato l'abuso, che " una tale Società potrebbe fare della sua forza, " l'obbiezione si dimostra ingiusta, ed insussi-" stente per le seguenti considerazioni. Gli at-" tuali Governanti del Popolo non abusano eglino " giornalmente del loro potere? e non si tace so-" pra questi abusi? Questo potere fra le loro mani " è ora egli più sicuro, che non sarel·be fra le " mani degli Adepti da noi educati, ed istruiti " con tanto studio? Se dunque può darsi un Go-" verno incapace di nuocere, non sarebbe quello " del nostro Ordine, appoggiato, com' è per in-" tlero, sulla moralità, la previdenza, la saviezza, " la libertà, la virtu? = 3. Sebbene questa specie di " Governo morale universale fosse una chimera . " non sarchbe egli però bene di farne pro-" va ? = 4. L'uomo il più scettico, e sospettoso, " non troverebbe egli una sufficiente garanzia con-" tro ogni abuso di potere dalla parte della no-" stra Società nella sola libertà di abbandonarla " ad ogni istante; nella sorte di aver dei Supe-" riori sperimentati, e ignoti in parte gli uni " agli altri, e per conseguenza fuori di stato di " tramare fra di loro dei tradimenti contro il " bene generale; Superiori, che il timore per i " Capi attuali dei diversi Imperi, impedirebbe

" altronde di fare il male, o di cercar a nuocere? = 5. Inolue se vi fossero altri mezzi segreti per prevenire l'abuso dell'antorità, che
" il nostro Urdine accorda ai nostri Superiori;
quali sarebbero questi mezzi? = 6. Supposto
anche qui il despotismo, sarebbe esso perioloso
" in uomini, che, sino dal primo passo, che noi
facciamo nell'Ordine, non ci predicano, che
istruzione, liberta, e virti? Questo despotismo
" non cesserebbe esso d'essere sospetto per la sola
" ra jone, che coloro dei Capi, che nutrissero
dei progetti dannosi, si troverebbero d'aver co" mineiato con disporre una macchina tutta op-

" posta al loro oggetto " (ibidem)?

Per comprendere a che tendano tali questioni , non ci scerdiamo la significazion di libertà, e di bene generale in senso della Setta; ricordiamoci della lezione già data agl' Iniziati : cosa è la Morale, se non l'arte d'insegnare agli nomini il modo di scuotere il giogo della loro minorità, e di far a meno di Principi, e di Governi, e di governarsi da loro stessi? Ben intesa che sia questa lezione, con tutta l'astuzia di queste questioni, lo spirito più limitato vede facilmente, che tutte si riducono alle seguenti : sarebbe pericolosa la Setta, che sotto pretesto d'impedire ai Capi del Popolo, i Re, i Ministri, e i Magistrati di nuocere al Popolo, cominciasso dall' impadronirsi dello spivito di tutti i Consiglieri dei Re , e dei Magistrati, per rendere agli nomini i pretesi diritti di maggioranza, ed insegnar loro a liberarsi dei Principi, e a governarsi da loro stessi; vale a dire, per distruggere tutto ciò, ch'è Re, Legge, ed Autorità pubblica? L'Iniziato da tanto tempo preparato alle lezioni dell'Illuminismo, è troppo istruito per aon vedere il vero senso di tutte quelle questioni, e troppo bene scelto fra gli Eletti per esserne scandolezzato; egli sa abbastanza quali taser debbans le sue risposte per ottenere il nuovo grado. Se mai gli restassero alcuni dubbi, le rerimonie della sua installazione sono più che sufficienti per dissiparti. Non seno di quelle cerimonie, che Weishaupt trovò insignificanti, o teosofiche. Qui quasi tutto è soo; e factie il vedere, quanto esse respirano il suo geno distruttore, e tutto il sno odio per la pubblica autorita; e per questo egli le dichiara al suo fido Zwach assai più importanti di quelle del grado anteriore ( Scritti orig. t. 2., lett. 24. Citton. 2

Essendo risoluta l'ammissione del Candidato, egli viene avvertito, che, siccome per l'avvenire egli sarà depositario di diverse carte dell'Ordino d'una maggior importanza, che in passato, conviene ancora, che l'Ordine sia cautelate con maggiori sicurezze. E' duopo, ch' egli faccia il suo Testamento con esprimervi specialmente l'ultima sua volontà sulle carre segrete, che si trovassero presso di lui, se la morte lo sorprendesse (Istruz. per questo grado n. 5.). Presa questa precauzione, e fissato il giorgo dell'iniziazione, la prima stazione dell' Adepto è nu' auticamera addobbata d' un drappo nero . Tutto l'ornamento consiste in uno scheletro d'un uomo sopra due gradini ; appiè del medesimo vi è una corona , ed una spada = Primieramente si chiede all'Aspirante la dichiarazione scritta delle ultime sue disposizioni sulle carte, che gli saranno confidate, e la promessa ginridica, che le sue intenzioni saranno eseguite. Quindi gli s' incatenano le mani a guisa

di schiavo, e vien lasciato in balía delle sué meditazioni (Rituale del grado, n. l.). Il Provinciale dell'Ordine, facendo le funzioni d'Iniziante, si trova solo, e seduto sovra un Trono in una prima sala. L'Introduttore vi entra, e fra il Provinciale, e lui comincia il seguente dialogo con voce assai forte, perchè il Candidato non no

perda una parola.

Provinciale: chi ci ha condotto questo schiavo? = Introduttore: E'venuto cgli stesso, ed ha bussato alla porta. Prov. = che vuole? = Introd.: ei cerca liberta, e chiede d'essere sciolto da suoi ferri. = Prov.: perche non ricorre a chi l'ha incatenato? = Introd .: quegli ricusa di sciorlo; si cava troppo utile dalla sua schiavitù . = Prov: : chi è dunque quello, che l' ha ridotto in ischiavitù? = Introd .: la Società, il Governo, le Scienze, la falsa Religione. = Prov. E vuoi egli scuotere questo giogo per essere un sedizioso, ed un ribelle? = Introd. No, egli vuol collegarsi con noi , partecipare de' mostri conflitti contro i Governi, e contro il disordine dei costumi, e la profanazione della Religione. Egli vuol farsi podereso per mezzo nostro , affine d'ottenere questo grande scopo. = Prov. E chi ci assicurerà, che dopo aver ottenuto questo potere, egli non ne abuserà, non sarà tiranno, ed autore di nuovi disastri ? Introd .: noi abbiamo per garanti il suo cuore, e la sua ragione. L' Ordine l' ha illuminato. Egli ha imparato a vincere le sue passioni, a conoscere se stesso; i nostri superiori l'hanno provato. = Prov.: questo è dire molto. = E' poi. egli spregiudicato? preferisce egli il bene generale dell'Universo agl'interessi delle più ristretta Società? = Introd.: egli ce l'ha promesso. = Prop,

Quanti altri l'hanno promesso, e non osservato! E'egli padrone di se' resiste egli alle tentazioni? Stima egli per nulla le personali considerazioni? Chiedet gli di qual nomo è lo scheletro, che gli sta dinauzi ? è desso di un Re, d' un Nobile , o di un mendico? = Introd.: egli non ne sa nulla; la Natura ha distrutto, e reso indiscernibile tutto ciò, che anunziava la depravazione degl'inegnaglianza. Quanto egli vede, è, che questo scheletro fu quello di un nomo , come noi ; e questo carattere d'nomo è cio, ch egli stima = Pror. Se così egli pensa, sia pur libero a suo rischio, e pericolo. = Ma egli non ci conosce; chiedetegli, perchè ricorre egli alla nostra protezione ( ibidem )? Dopo questo dialogo, del quale ben si comprende il fine . Il atroduttore viene a trovare il sno Candidato , e gli dice: " Fratelio , le " cognizioni, che voi avete acquistate, non vi " lasciano più alcun dubbio sulla grandezza, im-" portanza, disinteresse, e legittimità del nostro " fine . Ora vi è cosa assai indifferente di cono-" scere, o ignorare i nostri Superiori. Non ostante " io sopra tal punto ho alcuni schiarimenti a " darvi " .

Questi schiarimenti non sono, che un Sommario della pretesa Storia della Massoneria, rimontando sino al Diluvio, e di ciò, che la Setta chiana la caduta dell'uomo, la perdita della soa dignità, e della vera dettrina. Dopo questa Storia, coloro, che nell'Arca di Noè ssuggirono il Diluvio, sono il piccolo numero dei saggi, o Massoni, i quali nelle loro scuole segrete hanno conservato i veri principi; e per questo, dice l'Istitutore, la Massoneria conta fra i soni membri i Noacchiti, ed i Patriarchi. = Viene in seguito una

sommaria ripetizione di ciò, ch'è stato detto nel grado di Epopto, sul preteso oggetto di Gesù Cristo, sulla decadenza della Massoneria, e sull'ouore riserbato all'Illuminismo, di conservare, e far rivivere i veri Misterj. = Se ci vien dimandato, ripiglia quindi l'Istitutore, a chi noi siamo obbligati dell'attuale Costituzione del nostro Ordine, e della nuova forma de' nostri gradi inferiori ? Ecco ciò, che noi rispondiamo .

" I nostri Fondatori avevano senza dubbio " delle cognizioni, che ci hanno lasciate. = Ze-" lanti per il bene generale, diedero al nostro " Ordine le sue leggi; ma parte per prudenza, " e parte per non essere giuoco delle loro pro-» prie passioni, eglino abbandonarono ad altri " la direzione dell' Edificio da loro innalzato, e " si ritirarono. Il loro nome resterà sempre igno-" to. = I Capi, che in oggi ci dirigono, non sono · punto nostri Fondatori ; ma la posterità bene-" dirà doppiamente quegl'ignoti Benefattori, che " hanno rinunziato alla vanità d'immortalare il " loro nome. Tutti i documenti, che potrebbero " svelarci la nostra origine, sono perduti. Ora voi " avrete a fare con altri uomini , che istruiti " poco a poco dalla nostra educazione sono per-" venuti al timone dell' Ordine. Voi sarete ben " presto a loro uniti . = Ditemi solamente . se » più vi resta alcun dubbio sul nostro scopo "?

Essendo però dissipati da molto tempo tutti i dubbj. l'Introduttore, e l'Iniziato si avviano ad una nuova sala, e ne aprono l'uscio; una partita di Adepti accorrono, e gli arrestano. = Quì succede un nuovo dialogo sul gusto del primo. = Chi è la? chi siete voi? = E'uno schiavo fuggiro dai suoi Padroni. = Nessuno schiavo

Tom. IIL

entra qui . = Egli è fuggito per non essere più schiavo; vi chiede asilo, e protezione. = Ma se il suo padrone lo inseguisco? = Egli e in sicuro , le porte sono chiuse . = Ma , s'egli fosse uu traditore ? Non lo è ; egli è stato cducato sotto gli occhi dell' Illuminismo; ne ha scolpito il sigillo sulla fronte . = L'uscio s'apre; coloro, che la difendevano, scortano il Candidato verso una terza sala; ed ivi ancora nuovi ostacoli, e nuovo dialogo fra un Adepto di dentro , e l'Introduttore. In questo intervallo, il Provinciale è venuto a sedersi sopra un altro Trono; perchè gli Adepti, tanto nemici dei Troni, hanno però sempre cura di averne uno per loro nelle loro cerimonie. Il Provinciale allora dice: Lasciatelo entrare. Vediamo, se veramente egli ha il sigillo della libertà. = I Fratelli accompagnano l'Iniziato verso il Trono, dal quale l'Iniziante gli dice: sciavurato! tu sei schiavo, e hai ardire d'entrare nell'Assemblea dei liberi! Sai tu cosa ti sovrasta? Tu hai attraversato due porte per giunger quì; ta non ne uscirai impunito, se profanerai questo Santuario . = L' Introduttore risponde : egli ciò non farà mai; 10 ne sono garante. Voi gli avete insegnato a sospirare per la libertà ; mantenetegli ora la vostra promessa . = Il Provinciale: ebhene! Fratello, ti abbiamo già fatto subire molte prove. La nobiltà de'tuni pensieri ha fatto giudicarti buono, e deguo di noi. Tu ti sei abbandonato a noi con fiducia, e senza riserva. E' tempo di darti questa libertà, che ti abbiamo asserito tanto preziosa. Noi ti abbiamo guidato tutto il tempo, che tu hai avuto bisogno di guida. Ora ti conosci abbastanza forte per condurti da te stesso. Sii dunque in appeni re la tua pro-

pria guida, a tuo rischio, e pericolo. Sii libero, cioè, sii uomo, ed un uomo, che sa governarsi da se, che conosce i suoi doveri, e i suoi privilegi imprescrittibili; un uomo, che non serve se non l'Universo; che non fa, se non ciò, ch'è utile al Mondo in generale, ed all' umanità . Tutto il resto è ingiustizia . = Sii libero, indipendente, e da qui avanti silo ancora per rispetto a noi medesimi. = Piglia: eccoti tutte le tue obbligazioni contratte con noi: noi te le rendiamo tutte. Detto ciò, il Provinciale restituisce in effetto agl'Iniziati la raccolta degli atti, che loro appartengono, cioè, tutti i loro giaramenti , tatte le loro promesse , tatti i protocolli della loro ammissione ai gradi precedenti, tutta la loro Storia scritta da loro medesimi, e tutte le informazioni date dai Fratelli scrutatori sopra le loro persone.

Questa politica è uno de' tratti più fini del genio dell' Illuminismo. I Capi hanno avuto il tempo di conoscere l'Adepto, e di strappargli sino all'ultimo dei suoi segreti. I scrutatori nulla più hanno a scoprire nel suo animo. Egli può riavere i suoi segreti: la memoria però ne resta . L' Iniziante può continuare, e in fatti continua: " Da quest' ora tu non ci devi più nulla, se non " ciò, che il tuo stesso cuore ti prescrive per " noi. Noi non tiranneggiamo gli nomini, ma " gl' illuminiamo. Hai tu trovato fra di noi con-" tento , riposo , soddisfazione , felicità? Tu non " ci abbandonerai più. Se noi ci siamo ingan-" nati rispetto a te, oppure se tu ti sei ingan-" nato rispetto a noi ; è disgrazia per te , ma " tu sei libero. Ricordati soltanto, che gli uo-" mini liberi , e indipendenti non si offendono

a vicenda; al contrario si prestano ajuto, e " mutuamente si proteggono. Ricordati, che of-" fendere un altro, egli è dargli il diritto di di-" fendersi . Vuoi tu fare un uso nobile del pote-" re, che ti conferiamo? Fidati sulla nostra pa-" rola; tu troverai presso di noi zelo, e prote-" zione. Se senti il tuo cuore avvampare d'un " ardore disinteressato per i tuoi Fratelli, oh ! " metti dunque mano all' opera , lavora con noi " per lo sfortunato Genere umano, e l'ultima " tua ora sarà benedetta; noi non desideriamo " altro da te. Interroga il tuo cnore; esso ti " dica, se la nostra condotta teco non sia stata " sempre nobile, e disinteressata. Dopo tanti " benefizi, se tu non fossi ancora, che un in-" grato, il solo tuo cuore ci vendichi ; gli la-" sciamo la cura di punirti. = Ma no! Tu sei un " uomo, che alla prova ti sei mostrato fermo, " e costante: siilo sempre, e da qui innanzi go-" verna con noi gli uomini oppressi: ajutaci a " renderli virtuosi, e liberi. Oh Fratello! quale " speranza, quale spettacolo! Quando un giorno " la felicità , l'amore, e la pace verranno sulla " terra! Quando insieme co'i bisogni superflui, spariranno la miseria, l'errore, l'oppressione! " Quando, ognuno a suo luogo, e facendo quel, · che può per la felicità di tutti, ogni Padre di » famiglia nella sua tranquilla capanna regnerà sovrano / Quando colui, che volesse invadere " questi sagri diritti, non troverà più asilo " nell' Universo! Quando l'oziosità non sarà più " tollerata, e bandita la turba delle scienze inu-" tili , non s' insegnerà altro , se non ciò , che " rende l' uomo migliore, e lo avvicina al suo " stato naturale, al suo destino futuro! Quando " noi potremo applaudirei d'aver affrettato questo " felice periodo, e di vedervi l'opera nostra! " Quando infine ogni uomo vedendo un fratello " in un altro uomo, gli stenderà le braccia per " soccorrerlo! Tu puoi nelle nostre braccia tro-" vare la felicità, e la pace, se tu ci resti fe-" dele . ed attaccato a noi . Così = ed osservalo " bene . Il segno di questo grado è di stendere " le braccia ad un fratello, mostrandogli le mani " aperte, e monde d'ogni inginstizia, ed op-" pressione . La Branca (così chiamano i Mas-" soni la maniera di prendersi a vicenda per le " mani, e le braccia per conoscersi ), la branca " è di prendere il fratello per i due gomiti, come " in atto d' impedirlo a cadere. Il motto di guar-.. dia è redenzione ".

Tutto ciò, che ha precednto queste lezioni su i segnali, dimostra così evidente la redenzione, di cui si tratta, che reca stupore d'intendere, che restino altri misteri da rivelarsi all' Iniziato. Pure egli non è ancora ginnto all'ultima classe. Egli non è, che Principe Illuminato, non è aucora dichiarato Filosofo, ed Uomo-Re-L'investitura del suo Principato si fa, donandogli lo scudo, gli stivali, il mantello, ed il cappello. Ogni parola qui merita osservazione. L'Iniziante presentando lo scudo al Principe Illuminato, gli dice: Armati di fedeltà , di verità . e di costanza, e sii vero Cristiano; i dardi della culunnia, e dell'infortunio non ti penetreranno . Sii Cristiano ! che strano Cristiano! che scellerato Iniziante, che ardisce ancora usare l'artifizio, e la dissimulazione, sino ad osare di preferir queste parole in siffatti misteri, destinati a distruggere sino ai menomi vestigi del Cristianesimo! Ma il Candidato sorride, o dev'essere ben stupido, se non si accorge, che queste parole ad altro non servono, che a tener ancora disteso un lembo del velo.

L'Iniziante presentando gli stivali: = Sii agile per i bucni, e non temer alcun passo, ove tu possa propagare, o trovar la felicità. L'espressione basta per richiamare il principio: Quale sia il mezzo, non temere di adoprarlo, quando conduce a ciò, che la Setta chiama felicità. Dando il mantello: = Su Principe sopra il tuo Popolo; cioè, sui franco, e saggio, benefico a tuoi fratelli, e dona loro la scienza. S'intende ormai in che consista la scienza della Setta. Ognuno penserà già, che la formola del cappello ne rileverà tutto il pregio: ella è in questi termini: = Guardati di giummai cangiare questo cappello della libertà per una corona. Era già deciso, che Weishaupt nulla avrebbe lasciato da inventare ai Giacobini .

Rivestito di queste decorazioni, il Principe Illuminato riceve l'amplesso. Per imparare a compiere degnamente le funzioni del nuovo suogrado, non gli resta che a sentire la lettura delle istruzioni sulla figura, che deve ora tappresentare nell'Ordine. Eses sono, come quelle del grado antecedente, relative al Governo dei Fratelli. Io le riunirò nell' ultima parte del loro codice. E'tempo di arrivare ai grandi misterj.

## CAPITOLO XII.

Nona parte del Codice Illuminato; Classe
Dei grandi misteri; il Mago
e l'Uomo-Re.

La estrema importanza, che la Setta fissa sugli ultimi misteri del suo Illuminismo, e le cautele , che ha preso per sottrarli dalla vista del Pubblico, m' obbligano a cominciare questo Capitolo dal confessare formalmente, che tutte le mie ricerche sul testo di questa parte del codice Illuminato, sono state infruttuose. Non disperi però il Lettore ! Se ci manca il testo di misteri; noi abbiamo le confidenze più intime di Weishaupt per poterne dimostrare tutto l'oggetto, e tutta l'estensione ; abbiamo le lettere degli Adepti, che ne hanno fatti gli elogi, e lo confessioni, e le dichiarazioni degli altri Adepti, che ne sono rimasti nauseati. Abbiamo ancora le regole, che ci dà Weishaupt istesso per giudicarli. Infine abbiamo sino all'apologia di questo mostruoso Legislatore per valutarli. Con tanti

mezzi, le dimostrazioni dell'evidenza possono bin supplire alla vista del Testo. Vi perderemo i raggiri insidiosi del Gerofante, e gli slanci comandati, e l'entusiosmo affettato del Sofista Retore; ma non perciò sapremo meno la sostanta delle ultime sue lezioni, tutta l'estensione, e mostruosità delle sue ultime trame. Cominciamo dal prenderne l'idea, che ce ne dà Vistesso Autore.

Si crederebbe, scrive Weishaupt al suo intimo Zwach, parlando del grado di Epopto il-Inminato, nel qual grado l'empietà stessa, e la ribellione personificate sembrano aver esausto la loro arte per ispirare tutto il veleno dei loro principi contre lo Stato, e la Religione : " Si " credcrebbe , che questo grado sia il più su-" blime; io ne ho però tre infinitamente più im-" portanti , che ho riserbati per i nostri grandi " misteri. Ma li conservo presso di me, e non " li partecipo, che ai Fratelli, sieno Areopagiti, " od altri, che più si distinguono per i loro me-" riti, e i loro servigi. = Se voi foste qui, ag-" giunge egli, io vi comunicherei il mio grado. " perche lo meritate. = Ma esso non esce dalle " mie mani; è troppo importante, ed è la chiave " di tutta la Storia antica, e moderna, religio-" sa, e politica dell' Universo. Per tenere le no-" stre Provincie nella subordinazione, io farò n in guisa, che di questo grado non vi saran-", no , che tre esemplari in tutta la Germania , " cioè un solo in ogni Ispezione ". Poco dopo segue un' altra confidenza. Weishaupt scrive al medesimo Adepto: "Sopra il grado di Reggento " io ne ho composto altri quattro; ed in con-" fronto a questi, ed anche al minore di essi, " il nostro grado di Prete sarà un giuoco da fane cialli " ( Scritti orig. tom. 2. , Lett. 15, 16;

e 24. a Catone ).

Prima di tirare le nostre conseguenze, rammentiamoci ancora le lettere, colle quali Weishaupt c'insegnava, che ogni grado inferiore doveva essere una scuola da impararvi; una specie di Noviziato per i gradi superiori, che questi. gradi dovevano sempre andar crescendo; e che in fine nell' ultima classe dei misteri si dava una perfetta cognizione delle massime, e della politica del suo illuminismo ( idem tom. 1., lett. 4. allo stesso). Dopo queste lettere, io non ho più bisogno di sentire il Gerofante esporte agli Adepti i saoi ultimi misteri. lo so, che tutti questi gradi sono stati ridotti a due per l'ultima classo degl' Illuminati; e che questi due gradi, a tenore delle convenzioni del Fondatore, e dei suoi grandi Adepti, sono, prima quello di Mago, o di Filosofo, e poi quello d' Uomo-Re (Scritti orig. tom. 2., prima lett. a Filone, e seconda part. convenzione degli Areop. ). Informato delle sue confidenze, e convenzioni, io non temo di per quanto sia egli mostruoso cospiratore, Weishaupt presume troppo della sua, empietà, e scelleratezza, quando ci parla di gradi infinitamente più importanti negli ultimi suoi misteri, di quello siano i suoi gradi di Epopto, e di Reggente; e sopra tutto, quando egli ci dice, che i misteri del suo grado di Epopto non sono, che un giuoco fanciullesco a fronte di quelli , ch' egli riserba perº i suoi perfetti Adepti. Il suo esecrabile orgoglio può ben volersi qui vantare di superare i demonj per l'invenzione delle scelleraggini, e dei disastri , ch' egli prepara alla terra ; ma lo stesse

1 - Later

demonio non può già suggerire al suo emolo delle trame, c'e superino quelle, che già Weishaupt ha svelato in ciò, ch'egli si gloria di chiamar solo i suoi piccoli misteri. La mira, e la trama di annichilare, per ciò, che spetta alla Religione, sino all'idea stessa, e al nome di Dio sulla terra ; e rispetto ai Governi, di annientare sino agli ultimi vestigi di leggi, d'autorità, e di società civili; la mira, e la trama di annichilare le nostre arti, e scienze, le nostre Città, e sino i nostri villaggi, per realizzare i suoi sistemi di libertà, e d'eguaglianza. Tutte queste mire, e trame, alle quali l'odio dei demoni non saprebbe nulla aggiungere , salvo quello di annientare l'Universo intiero, si trovano già nei misteri svelati agli Adepti di Weishaupt, prima ancora di essere promossi agli ultimi suoi gradi. A meno, che non si voglia supporre i suoi Adepti altrettanto sciocchi, quanto cgli ha cura di sceglierli empi, e malvagi, ciocche non accade tanto di rado, egli è certo, che non resta, se non un picciol lembo di velo d'alzare per loro in questi abissi; e ciò, che resta ancora occulto per essi sotto questo lembo di velo, non è la cosa stessa, o la sostanza, e l'oggetto delle trame; è il nome solo, o la dichiarazione precisa di distruggere ogni Religione in favore dell' Ateismo, ogni costituzione civile in favore d'una piena indipendenza, ogni proprietà da annullarsi; di sotterrare tutte le scienze, e le arti, di brucciare tutte le nostre Città, ed abitazioni in favore della vita Nomada, e selvaggia decorata del nome di vita Patriarcale: ecco la sola parola, che resta a scoprirsi in questi ultimi misteri. Tutta la sostanza dei voti, e delle trame è già nel cuore degli

the state of

Adepti. Weishaupt nulla ha risparmiato per ispirar loro tutti i suoi progetti; non gli aumeteteva agli ultimi misterj, s'egli sapeva, che restasse loro il menomo orrore per una sola parte delle sne mire, e trame. La natura ne freme, e il Lettore esclama: i soli mostri possono averideate, meditate, e coltivate simili tramel·lo rispondo, è vero, ma tali mostri sono Weishaupt, e i suoi intimi Adepti; ed io procedo alla dimostrazione, che cotesti mostri istessi ci somministrano.

Dividendo i suoi grandi Misteri in due classi , Weishaupt ha pure distribuiro i suoi ultimi secreti in due parti. Gli uni hanno per oggetto la Religione, e sono quelli, ch' ei rivela a suoi Maghi; gli altri sono quelli, ch'ei chiama la eua politica, e ch'egli riserba per il suo grado. d' Uomo-Re . Seguitiamo a parte questi gradi, e partiamo dal principio, che ha posto egli stesso, ed a cui l'abbiamo trovato sempre fedele in tutto il resto del suo Codice. Partiamo da questo principio, giacche i gradi del suo Illuminismo non. sono, che un seguito di preparazioni alla dottrina, ed alle massime, delle quali gli ulteriori suoi Misteri sono l'ultimo risultato. Non mi sarebbe bisogno d'altro per dimostrare, che il secreto svelato ai suoi Maghi è quello di un perfetto Ateismo, e della nullità d'ogni Religione; o piuttosto che l' Adepto ammesso a questo grado deve aver già nel cuore tutti i veleni dell'Ateismo, l'annichilazione d'ogni Religione : e che il solo segreto, che gli si svela, consiste in dichiarargli nettamente, che a questo fine si è voluto condurlo, ed al quale d'ora innanzi egli deve dirigere i suoi sforzi per secondare le mire della Setta; che

nei gradi anteriori non si è conservata la parola Religione, se non per distruggere la cosa, sostituendovi il nome; ma che ormai questo nome istesso non deve annonziargli, che le chimere della superstizione, e del fanatismo, favorite dall'ambizione, e dal despotismo per tenere la gente umana in ischiavità. Questo misterio d'iniquità non è già da me svelato, ma dalle confidenze di Weishaupt istesso. Ecco com'egli ne scrive al suo intimo Catione Zwach.

" lo stesso quasi credo, che la dottrina di " Cristo, come io la spiego, aveva per oggetto di " ristabilire la libertà fra gli Ebrei. lo credo an-" cora, che la Massoneria non è, che un Cristia-" nesimo di questa specie. Almeno la mia spie-" gazione dei geroglifici vi si adatta perfettamen-" te. In conseguenza ogni nomo può essere Cri-» stiano senza arrossirne; perchè io lascio la co-" sa , e sostituisco la ragione " . Indi continua : " Non è però poco d'aver saputo cavare così una " nuova religione, e politica da quei tenebrosi " geroglifici". E quì egli aggiunge: " Si crederà, " che questo sia il più alto de'miei gradi; ma io " ne ho tre altri assai più importanti per i no-" stri grandi misterj" ( Scrit. orig. t. 2., let. 15. a Catone ). Ecco dunque ciò, che vuol dire, secondo lo stesso Weisheupt, il suo grado di Epopto; è il Cristianesimo, che conserva il nome di Religione, ma ridotto a spirgazioni, che ci mostrano nel Vangelo la maschera della Religione, tolta ad imprestito da Cristo unicamento per istabilire l'eguaglianza, e la libertà dei Giacobini (ut supia, i piccoli Misteri). Ma questa maschera non istarà sopra altra faccia, che di Weishaupt; è troppo evidentemente la maschera

della scelleragine, del sofista, dell'empietà istessa. che sotto nome di Religione non lascia più a suoi Adepti, che la sua eguaglianza, e la sua libertà disorganizzatrici. Dopo avere spinto a tal segno l'empietà de suoi Epopti, cosa può restargli a fare per i suoi Maghi nei suoi grandi Misteri, se non di radere il nome di Religione, e il nome stesso di Dio? Sì, questo nome stesso di Dio, lo saprà cancellare nei suoi alti Misteri; e come sperare di trovarvelo ancora, quando l'abbiamo sentito dire all' istesso Settario? " Voi sa-" pete, che l'unità di Dio era uno dei scereti-" rivelati nei Misterj d' Eleusi ; oh ! per questo " non abbiate timore di trovar nulla di somi-" gliante nei miei " ( Idem t. 1. , lett. 4. allo stesso ) .

Se si ha a trovare ancora il nome di Dio negli alti misteri del Mago Illuminato, crederemo noi, che sia per altro, che per bestemmiarlo ? quando noi vediamo l' Istitutore Weishaupt riserbare appunto per questo grado tutte le produzioni dell' Ateismo , scrivendo sempre all'intinio Adepto: " Co'nostri principianti, siamo pru-" denti su i libri di Religione, e di Politica. Nel " mio piano io li serbo per i grandi Misterj. Per " ora non diamo agli Allievi, che libri Storici, " o di raziocinio. La Morale soprattutto dev' es-" sere il nostre oggetto. Robinet, Mirubeau (cioè " il Sistema della Natura di Diderot sotto il finto " nome di Mirabeau ) , il Sistema Sociale , la " Politica naturale, la Filosofia della Natura, " e simili , sono destinati per i gradi più avan-" zati . Bisogna per ora occultarli ai nostri Al-" lievi , ed in ispecie l' Elvezio dell' Uomo " . (Idem, lett. 3. allo stesso ). Queste son opere,

le più irreligiose, e quasi tutte del più pera Ateismo ( Vedi le lettere Elviest ), riserbate per gli ultimi Misteri . Vi è di più : per arrivare a tali Misteri, e per mostrarsi atti al loro oggetto. conviene, che il nome di Dio sia già cancellato dal cuore dell' Adepto. Potiamo noi dubitarne più ? quando vediamo Weishaupt scrivere: " In-" dirizzate a me il fratello Numenio . lo veglio " cercare di guarirlo della Teosofia, e renderlo " atto al nostro oggetto " ( Lett. 15. allo stesso. t. 2. ) . Ogni uomo dunque Teosofo , cioè , che ammette ancora un Dio, non è atto per anche ai suoi Misteri . Ogni religione è dunque inconciliabile co' suoi Misicri; la conseguenza è evidente. Prescindiamo però da intre queste confidenze di Weishaupt, e secondo le sue espressioni, da tutti ancora gli ultimi oracoli del suo Cerofante, sotto i cento chiavistelli custoditi presso i suoi Adepti . per supere ciò, ch' è ogni culto, ogni religione agli occhi della Setta, non ci è più d'uopo entrare ne suoi Antri . Se le confidenze di Weishaupt nulla avessero espresso, i euoi Misteri non sarebbero meno perciò la Congiura dell' Ateismo . Le sue stesse Apologie ce ne danno la più evidente dimostrazione.

Due anni dopo la sua fuga, Weishaupt pubblicò sfrontatamente, che i Sutemi del suo Illaminismo tali, quali l'Autorità pubblica, ce li da, non sono, che un semptice Abbuzzo, ed un progetto tropo indigesto ancora, per giudicare di lui, e de suoi Adepti sopra i suoi scritti originali, e sulle sue proprie lettere. Fece anche comparire un nuovo Codice sotto il titolo: Sistema corretto dell' Illuminismo co' suoi gradi, e la sue cossituzioni, di Admo Weishaupt, Consi-

girore del Duca di Sassonio-Cota . Giudichiamolo dunque qui, ed impariamo a giudicare dei tuoi graudi Misteri dalla sua stessa Apologia, e dalle sue correzioni. Ma qui non è già solo l'empio congiurato, egli è l'insoleute solista insultando il Pubblice con tutti i caratteri d'un impudente Ateo, innalzando nel suo disprezzo le spalle sopra tutti gi altri uomini, e nell'impertinente sua compassione sembrando direi ciò, el'egli diceva ai fratelli delusi: poceri unaini,

cosa non si potrebbe farvi credere!

lo mi sono avvilito sino a leggere questo preteso Illuminismo corretto; vi veggo subito questo Weishaupt dirci, che il supporto capace di aver compilato in due anni una tale produzione , celi è fargli onore di talenti straordinari . Birbone! tu fai a te streso onore di credere il Pubblico ben sciocco! Mi si permetta di trattare questo mascalzone, com' egli tratta i suoi Lettori. Io so bene, che tali espressioni sono impolite; ma so ancora, che applicate a Weishaupt, conservano tutta la loro bassezza. Ma dobbiamo noi lasciare a siffatti malvagi la speranza di pretendere all' immortalità con tutt' altra gloria, che quella della loro scelleratezza, ed impudenza? Fino quando eglino si beffano di Dio, e del Pubblico, dobbiamo noi usare rispetto a questi vili Congiurati? Io non so, se Weishaupt abbisognasse di talenti straordinari per la sua nuova produzione ; gli accordo tutti i talenti, e tutta l'astuzia di sofista; ma certamente qui non gli resta più, che l'impudenza, soprattutto quando egli si lusinga, che noi tutti troveremo in questo Codice riveduto, e corretto, dei principi capaci di elevare l'anima, e di formare dei grandi uomina ( Introd. al suo Sist. correcto ) .

lo vi trovo in primo luego un rifritto di tutti gli artifizi del primo Codice per l'educazione, o meglio per la corruzione degli Allievi ; vi veggo ancora un Codice da dare ad un Allievo , per farne un Ateo imbecille . Se io volessi sino dal terzo grado, invece di un Dio, che regna sopra l'Universo con eguale libertà, e potenza, non mostrare all' Allievo nell'Universo altrò, che una macchina, nella quale tutto si collega, tutto si segue, e tutto è guidato da, non so. quale fatalità, decorata era col nome di Dio, ora con quello di Natura: se io volessi decorare ancora col nome di Provvidenza un destino, che non può annultare un solo atomo, senza che le stelle perdano il loro appoggio, e senza che l'Universo crolli; io darei ancora questo Codice preteso corretto allo stupido Adepto, il quale, in un Mondo, in cui tutto è necessario, credesse ancora di poter parlare di virtù, e di vizi; che si consolasse di tutto il male, che gli fanno i malvagi; perchè gli s'insegna, che tali malvagi non seguitano meno dell'uomo virtnoso la strada discenata dalla Natura, e ch'essi arriverenno allo stesso termine de lui; jo darej questo Codice all'imbecille, che chiamasse l'arte di star allegro. e di essere sempre felice, l'arte di persuadersi, che le sue disgrazie sono irremediabili, e tutte peressarie (Sist. corr. disc. della terza cl.). Ma qual Lettore sopporterà l'impudenza d'un empio congiurato, che dedica i snoi nuovi Misteri, come una vera Apologia, al Mondo, al genere unano, e che per provarci, che i suoi primi Misteri non sono una Congiura contro la Religione, ha l'andacia di stampate, e porre in bocca de' suoi nnovi Gerofanti un discorso, il di cui

solo títolo annunsia la più caratterizzata Congiura contro ogni Religione, e contro ogni Culto della Divinità, un discorso, intitolato: Istruzione per gli Adepti inclinats alla manía di credere, ed adorare un Dio? Giudichiamone dal solo esordio.

" Chi vuol affaticarsi per il bene del genere " umano, aumentare il contento, e il riposo de-" gli uomini, e sminuire il loro malcontento, deve " esaminare, ed indebolire tutti i principi, che " disturbano la loro quiete, il lor piacere, la loro " felicità. Di questa specie sono tutti i sistemi, " che si oppongono all'annobilimento, e alla per-" fezione della Natura umana; che senza neces-" sità meltiplicano il male nel Mondo, o lo rap-" presentano più grande, che non è; tutti li Si-" stemi, che avviliscono l' uomo; che diminui-" scono la sua confidenza nelle sue forze natura-" li; che lo rendono con ciò, vile, pigro, timido, ab-" battuto , ed umile ; tutti quelli ancora, che lo " conducono all'entusiasmo; che denigrano la ra-" gione umana, ed aprono un adito libero all'im-" postura . Tutti i Sistemi Teosofici , e Mistici , " tutti quelli , che hanno qualche rapporto pros-" simo , o lontado con tali sistemi , tutti i prin-" cipi, che derivano dalla Teosofia, spesso occul-" tissimi nei nostri cuori, e finiscono con con-" durre gli nomini a questo termine, ed appar-" tengouo a questa classe " .

Nel progresso delle sue Istruzioni, mon si aspetti il Lettore di veder Weishaupt fare qualche eccezione in favor della Religione rivelata. La Religione di Gesù Cristo non è qui per l'Adepto, che una modificazione dei sogni di Pitagora, di Platone, e del Giudaismo. Quella degl'Israeliti, o il loro Simbolo, la loro credenza nell'anità

Tom. III.

d'un Dio, e nel Messia, benchè sia la credenza dei loro Padri, di Abramo, d Isacco, e di Giacobbe, assai prima del loro soggierno in Egitto, e in Babilonia : benché l'adorazione del Vitello d'ero, o del Dio Apis sia stata punita come la piu colpevole prevaricazione contro la loro religione: questa Religione degli Ebrei non ostante, in questo Codice corretto di Veishaupt, non è, che una semplice modificazione dei deliri degli Egizi, di Zoroastro, e dei Babilonesi. Fer correggere i suoi Adepti, egli insegna loro a trasandare la creazione, come una chimera ignota a tutta l'antichità, a ridurre, tutte le religioni a due Sistemi : l'uno della materia coeterna a Dio, facendo parte di Dio, emanata da Dio per divenire il Mondo; e l'altro della materia coeterna a Dio, senza essere Dio, ma lavorata da Dio per la formazione dell' Universo. Su queste supposizioni egli fabbrica una Storia di tutte le religioni, e le rende tutte del pari assurde. Si può credere veramente, che tutte queste dottrine del suo Illuminismo fossero già compilate prima della sua fuga. Esse potevano ben essere uno di quei discorsi, ch'egli annunzia, come più importanti di quello del suo Gerofante nel grado di Epopto. In. quello egli fa ciò, che Knigge precisamente accenna, come il grand' oggetto degli ultimi Misteri. Egli ne sa a suo modo una raccolta di tutte le scuole del filosofismo, e de'suoi Sistemi; o da questi egli ne fa sortire il Cristianesimo, e tutte le religioni . Il risultato in fine si è, che totte le Religioni sono fondate su l'impostura, e la chimera; che tutte finiscono in render l'uomo vile, pigro, superstizioso, che tutte rovinano la sua felicità ( Disc. dell' Illuminismo corretto) . In

tal modo l'empio sofista, sotto pretesto di giustificarsi sul punto di aver voluto distruggero
tutte le religioni, non fa in pubblico, se non
precisamente ciò, che faceva nel segreto de'snoi
Misserj. Il Congiurato non è sbuccato da suoi
antri, che per dire sfrontatamente a tutti nella
sua Apologia ciò, che avanti non aveva osato
dire, che ai suoi Adepti; ciòè, ch'è tempo alla
fine di abbattere ogni Altare, ed annientare ogni
Religione.

Se abbisognassero ancora altri attestati su quest' oggetto dei grandi Misterj , quello dell' Adepto Knigge non è certamente sospetto, e neppure l'altro dell' Adepto Zwach , ambedue partecipi della Convenzione degli Arcopagiti. sulla strada da tenere per la compilazione dei gradi, e del Codice Illuminato (Convenz., scritti orig. to. 2. part. 2. sottoscrit. 20. Adarmeh 1751., cioè, 20. Dec. 1781. ) . Ascoltiamo dunque queeti due Adepti nella loro intima corrisponden-22. = Filone aveva esposto ciò, che ha fatto secondo le latruzioni di Weishaupt per dimostrare nel grado di Epopto, che il Cristo non aveva altro oggetto, se non quello di ristabilire la religione naturale; religione, che per l'Illuminismo pon era altra cosa, che i diritti di Liberia, e di Eguaglianza; e Knigge dice in seguito: " Quando " dunque le genti veggono, che noi siamo gli " unici veri Cristiani , potiamo ancora dire una " parola di più contro i Preti, e i Principi. Io " nei gradi di Epopto , e di Reggente l'ho fatto " in modo, che ammetterei Papi, e Re in que-" sto grado, dopo le convenienti prove. Nei magu giori Misteri si deve allora svelare questa pia " frode, e da tutti gli scritti sviluppare l'origino

" di tutte le menzogne religiose, e la loro com-" nessione " (Scritti orig. t. 2., lett. 1. di Fils a Catone).

Ecco dunque la parela da dire ancora sulla Religione negli ultimi Misteri dell Illuminismo l La parola di più contro i Presi, o i Ministri di tutti i Culti: parola, che sola svela agli Adepti la frode pretesa pia, o piuttosto il Labirinto degli arnfizi, e dei lacci tesi all'Adepto nel lungo corso deil'empieta, che la Seitasgli ha fatto fare prima di manifestargli l'ultimo tenan ne della sua educazione illuminata! Senza fallo l'Adepto uon sara, che uno sciocco; almeno la sua credulità s'accosta ben alla stupidira, se già nel suo grado di Epopto, e molto prima ancora, non abbia preveduto, dove infine egli sarebbe giunto. Ma, se nella sua sciocchezza egli conserva ancora qualche sentimento di buona fede, se egli può ancora accendersi di bile, e dispetio, vedendosi essere stato il trassullo di tanti artifizi; se egli è capace ancora di qualche riflessione, quante cose non gli sono svelate per questa parola sola, questa confessione d'una più frode! "Ricordatevi, che sino dai " primi inviti, che noi v' abbiamo fatto per at-" tirarvi a nei , abbiamo cominciato dall' assicu-" rarvi, che nei progetti del nostro Ordine non " entrava alcun attentato contro la Religione. " Ricordatevi, che questa sicurezza vi fu replip cata, quando foste ammesso al Noviziaro, e al-" l'ingresse della nostra Accademia Minervale . " Ricordatevi ancora, quanto in quei primi gradi " v' abbiamo parlato di morale, e di viriù; ma " quanto ancora le lezioni, che noi vi davamo, " facevano la virtà, e la morale indipendenti da ogni Religione; come noi nello stesso tempo.

" che vi facemmo l'elogio della Religione, ab-" biamo saputo prevenirvi, ch'essa non era poi " altro, che questi Misteri, e questo Calto dea generati fra le mani dei Preti. Ricordatevi con " qual' arte, e finto rispetto noi v'abbiamo par-" lato di Cristo, e del suo Vangelo nei nostri " gradi d'Inuminato maggiore, di Cavalier Scoz-" zise, e di Epopto, e come di questo Vangelo " abbianto saputo far il Vangelo della nostra Ra-" gione ; e della sua morale, la morale della Na-" tura; e della religione, della ragione, e della mo-" rale della Natura, fare la religione, e la mo-" rale dei diritti dell'uomo, dell'eguaglianza, e · della libertà . Ricordatevi, che nell'insinuarvi " tutte le diverse parti di questo Sistema, noi le " abbiamo fatte nascere da voi stessi, come se " fossero vostre proprie opinioni . Noi vi abbia-" mo istradato; voi avete risposto alle nostre " dimande assai più, che noi alle vostre. Quando, " per esempio, vi chiedevamo, se le religioni " dei Popoli adempissero il fine, per cui gli uo-" mini le hanno adottate; se la Religione pura w di Cristo era la stessa, che oggidì si professava " dalle differenti Sette? Noi sapevamo troppo bene " cosa giudicarne; ma conveniva saper sino a " qual segno ci era riuscito di far germogliare in " voi i nostri sentimenti. Quanti pregiudizi non " abbiamo trovato da distruggere in voi prima " di rinscire a persuadervi , che questa pretesa · Religione di Cristo altro non era, che l'Opera " dei Preti, dell' impostura, e della tirannia? Se " tal è questo Vangelo tanto proclamato, ed am-" mirato, cosa dobbiamo noi pensare di tutte le " altre religioni? Sappiate dunque, ch'esse tutte " hanno per origine le stesse finzioni , e sono

" fondate sulla menzogna, l'errore, la chimera, " e l'impostura. Ecco il nostro segreto. I rag-" giri , che si è dovuto adoperare , le promesso " stesse, che si è dovuto farvi, gli elogi, che si " ha dovuto dare al Cristo , e alle pretese sue " scuole segrete , la favola dei Massoni lungo " tempo in possesso della vera dottrina, ed il no-» stro Illuminismo in oggi solo erede dei suoi " Misteri, non vi sorprendono più in questo mo-" mento. Se per distruggere ogni Cristianesimo, " ogni Religione, noi abbiamo finto d'aver noi soli il vero Cristianesimo, e la vera Religione; " ricordatevi , che il fine santifica i mezzi , che " il savio deve prendere per il bene tutti i mezzi " del malvagio per il male. Quelli, di cui noi " ci siamo serviti per liberarvi, e che noi usia-" mo per liberare un giorno il genere umano da " ogni religione, non sono, che una pia frode, " che ci riserviamo di scoprire in questo grado " di Mago, e di Filosofo Illuminato".

A questo commentario della parola da pronunziarsi negli ultimi misteri, aggiungiamo ancora l'attestato d'un nomo non fatto certo per
farsi scrivere fra gli Allievi di Weishaupt, e per
entrare nei segreti della Setta; ma che ha saputo
strapparglieli per isvelarne meglio d'ogni altro
la scelleratezza. Mi è noto il suo vero nome, e
conosco tutta la confidenza, ch' egli ispirerebbe
al Pubblico; ma io so ancora, che i pugnali, e
i veleni della Setta anderebbero a cercarlo sino
alle Orzadi, s'ella ne scoprisse l'asilo. I Tedesco
pagano alle sne opere il tributo della riconoscenza,
supplendo al suo nome, che ignorano, con quello
di Biedermann, che significa uomo d'onore, e
saggio; così viene comunemente indicato, quando

si cituno le sue opere. Tutto ciò, ch' io posso dire di più, e che il pubblico non sa, si è, che la brama di senoprire le congiure della Setta, e d'asrivare a ciò, ch'egli riguardava come il vero mezzo di prevenirne le conseguenze, potè solo sostenere questo Adepto nelle prove, che doveste subire. Passato per tutti i gradi arrivò alla fine sino agli ultimi misteri. Fgli pubblicò quelli del Prese, e del Reggense illuminato, sotto il nome degli ultimi lavori di Spurtaco, e di Fitone. Aggiunse a questi gradi le istruzioni, che gli accompagnano, e l' Istoria critica di tutti i gradi dell'Iliuminismo. lo ho per garanzia della sua veracità la conformità delle sue asserzioni con tutto ciò, che uno studio riflessivo ci dimostra negli scritti originali dell'Illuminismo; e non dubito di crederlo l' nomo più istruito, e veridico sulla Serra. L'atrestato, ch'egli ha posto alla testa dei gradi di Prete, e di Reggente illuminato, dei quali noi gli siamo debitori della più perfetta cognizione, è per me indubitabile; perchè so, ch' egli ha veduto, e letto lo stesso attestato, e l'originale scritto di mano di Filene-Knigge. lo entro in queste minutezze, imperciocche in discussioni di tale importanza il Pubblico ha diritto di sapere, sino a qual segno io ho spinto le mie ricerche, e ghale confidenza meritano la autorità, sulle quali io m'appoggio. Quella, ch'io sono per citare, del nostro Biedermonn , è fondamentale per tutti gli Autori Tedeschi, che hanno trattato dell' Illuminismo. Ecco ciò, ch' io leggo verso il fine della sua Storia critica .

" Per li due gradi di Mago, e d' Uomo-Re, " non vi è più di cesimonie d'iniziazione. Nep-

" pure si permette agli eletti di copiatii ; sono " loro comunicati per mezzo d'una semplice let-" tura ; ciocchè m' impedisce di aggiungerli a " quelli , ch' io ho fatti stampare. Il primo , ch'è " quello di Mugo, chiamato ancora il Filosofo, " contiene i principi fondamentali dello spino-" sismo. Tutto qui è materiale; Dio, e il mondo " non sono, che un' istessa cosa; tutte le Reli-" gioni sono inconsistenti , chimeriche , ed in-" venzioni d' nomini ambiziosi. Diversi principi " già insinuati, ed introdotti nei gradi anteriori " da Filone, e Spartaco, potevano in qualche " modo far sospettare, che fossero giunti al ter-" mine, al quale conducevano ". Certamente niente era meglio fondato, che un tale sospetto. Questa natura così spesso unita a Dio, attiva come Dio, prosegnendo con eguale potere, e sapienza i piani, ch' ella ha formato; e cento altre espressioni di questa specie in bocca del Gerofante, indicano chiaro, che il Dio di Weishaupt. come quello di Spinosa, o di Lucrezio, non era altro, che la materia, e l'Universo, o il Dio degli Atei . Imperocche Alembert ha un bel dire, che lo Spinosismo è il Sistema più opposto all' Ateismo ( Elogio di Montesquieu ); e Spinosa del pari che Alembert, potrebbe dire, che. invece d'esser Ateo, e di negar Dio, egli di tutto fa Dio; ma la sciocchezza, e l'impudenza di questo sofisma non sarebbero perciò meno eccessive. Il dire, che non vi ha altro Dio, che questo Mondo, egli è evidentemente negare il solo Essere, che possa giustamente chiamarei Dio ; è un prendersi giuoco degli uomini , e die loro, che si ritiene la cosa, perchè non si osa. levar il nome, e fino anche allora, che si fa

uso del nome di Dio per distruggere l'idea della Divinità.

lo credo pertanto di aver abbastanza dimostrato, che questo primo oggetto dei grandi misterj dell' Illuminismo, oggetto dei tante astuzie,
ed artifizj, è di condurre gli Adepti al più mostruoso Ateismo, e di persuadere a tutti i popoli, che ogni Religione è l'invenzione d'ambiziosi impostori: che per liberarsi dal despotismo
dell'impostura, e ricuperare i decantati diritti
dell'uomo, la libertà, e l'eguaglianza; bisogna
cominciare dall'annientare ogni Religione, ogni
culto, ogni altare, e cessare di credere in Dio.
Proseguiamo a leggere la dichiarazione dello
stesso Adepto; e la parte dei misterj svelati dalla
Setta nell'ultimo suo grado, non sarà meno
evidente.

" Il secondo grado dell' Uomo-Re insegna. " che ogni Contadino, ogni Cittadino, ogni Pa-" dre di famiglia è Sovrano, come lo erano gli . nomini nella vita Patriarcale, alla quale con-" vien rimettere il Genere umano, e che per " conseguenza bisogna distruggere ogni Autori-" tà, ogni Magistratura. = lo ho ancora letto " questi due gradi, essendo io passato per tutti " i gradi doil' Ordine ". Per quanto irrefragabile sia questa testimonianza, si ha non ostante pena a credere, che possano trovarsi degli uomini, che spingano insieme l'assurdità, e la scelleratezza al segno di non allevare i loro discepoli con tanta costanza, tante precauzioni, ed artifizi, che per dire loro alla fine: " Tutto " ciò , che noi abbiamo fatto sinora per voi , n tendeva a rendervi degni d'impiegarvi come noi , e con noi , alla distruzione , all'annien-

" tamento d'ogni governo, d'ogni legge, d'ogni " società civile, sino d'ogni Repubblica, sia de-" mocratica, eia aristocratica, e d'ogni monar-" chia = Tutto ciò non tendeva, che a farvi n indovinare poro a poco ciò, che noi oggi vi " diciamo chiaro. = Tutti gli nomini sono egna-" li , e liberi ; questo è il loro diritto impre-" scrittibile ; ma non è solo sotto i Re , che voi " perdete l' uso di questa libertà. Essa è nulla, " ovunque esistono altre leggi per gli uomini, n che la loro propria volontà. Vi abbiamo molto parlato di despotismo, e tirannia; ma il despo-, tismo, e la tirannia non sono nel Monarca so-, lo , o nell' Aristocrato; si ritrovano essenzial-, mente nel Popolo Sovrano democratico, nel , Popolo Legislatore del pari, che nel Re Legislatore . Qual diritto ha dunque questo Popo-, lo, e la sna maggiorità di sottometter me, e , la minorità ai suoi decreti? Era questo il di-, ritto della natura? Vi era forse dei Popoli So-" vrani , e Legislatori più , che Legislatori Re, " ed Aristoereti , quando I nomo godeva della " sua cguaglianza, e libertà naturali? Ecco dun-" que i nostri misteri. = Tutto ciò, che noi di-" cevemo comro i despoti, ed i tiranni, non cra, " che per guidarvi a'la fine a c.ò, che abbiamo a , dirvi del popolo medesimo, delle sue leggi, e " della sna tirannia. Questi Governi democratici " sono del pari, che gli altri Governi, contrari alla " natura. Se voi ci chiedete, come gli uomini vi-" vranno in avvenire senza leggi, e senza Ma-" gistesti , senz' Autorità Costituite, riuniti nelle " loro Città; la risposta è facile. Abbandonate le ", vonre Città, i vostri villaggi, ed abbrucciate " le vostre case. Sotto la vita Patriarcale gli uomini edificavano eglino delle Città, delle ease, dei villaggi? Essi erano eguali. e ileri; ta vi terra era loro, ed egualmente di tutti, ed essi vivevano egualmente da per tutto. La loro Pera tria era il Mondo, e non l'Inghilterra, o la Spogna, o l'Allemagna. Era tutta la terra, e non un Regno, o una Repubblica in un numagolo della terra. Siate eguali, e liberi, e voi sarete Cosmopoliti, cittamini del Mondo Sapipiate pegiate l'egualianza, è la libertàti e vi non temerete più di veder bruciare Roma, Vienna, Parigi. Londra, e quelle Città quallunque, e quei villaggi, che chiamate vostra partara. Fratello, tal' e il gran secreto, ohe vi abbiano serbato per questi misteri m. 2. 2.

Sì senza dubbio, egli è duro a credere. che la stupidità unita all'orgeglio, alla malvagirà; e a tutti i vizi, abbia saputo dare a Weishampt degli Adepti capaci d'assistere a questi misteri, e di non vedere ne'suoi oracoli, che quelli della sapienza, e della più sublime filosofia. Sarà però anche più duro ai Giacobini, ed ai pretesi Patrioti della Democrazia d'intendere, che questo sia il vero termine, al quale conduce la Setta, la quale distruggendo per mezzo loro tutti i Governi, ch'esistevano, il suo finale oggetto non è perciò niente meno, che di rovesciare un giorno quell' istesso, ch' eglino fabbricavano. Ma intanto attribuendo al Gerofante degli ultimi misteri un siffatto discorso, cosa ho io detto, che l' Istitutore medesimo della Setta non abbia già detto egli stesso? Cosa sono quei discorsi così importanti, ch'egli riserba per i suoi ultimi misteri? Cosa può essere in particolare quel die scorso sulla vita, ch'egli chiama, ora Patriare

cate, ora Nomada, e delle orde erranti, od anche dell' nomo selvaggio? (Scritti orig. tom. 2., lett. 10. a Catone ). Con questa vita Patriarcale, e queste orde erranti, qual'è quella democrazia ancora la più assoluta, che possa sussistere? Noi abbiamo inteso Weishaupt maledire, come uno dei grandi principi, o piuttosto come il principio fondamentale dei mali del Genere umano, quell'epoca, in cui gli nomini unendosi insieme con delle leggi sotto Governi civili, formarono quelle prime società, che si chiamauo Popoli, e Nazioni . Noi l'abbiamo inteso maledire le Nazioni, e l' Amor Nazionale, come la gran sorgente dell' Egoismo: maledire le Leggi, e i diritti delle Nazioni, come opposti alle Leggi , ed ai diritti della Natura . Qual' è dunque il motivo, per cui la Setta vuol fare sparire le Nazioni, se non è, d'abelire ogni società civile, nazionale? Perchè queste bestemmie contro l'amor della Patria , se non è l'invito il più preciso a non riconoscerne più alcuna? = Noi abbiamo inteso lo stesso Gerofante insegnare agli Adepti che la vera morale non può essere altro. che l'arte di saver far di meno di Principi . Coverni, e di saper governarsi da per se. L'abbiamo inteso insegnare a'suoi Adepti, che il peccato originale degli nomini era la loro rinnione alla società civile, e che la loro Redenzione sarebbe l'abolizione di questo stato civile ; e nell'eccesso del suo odio frenetico contro le leggi, e nella fiducia del suo entusiasmo l'abbiamo sentito sclamare: Verrà un tempo, in cui i Principi, e le Nazioni spariranno; e ogni uomo non avrà più altre leggi, che quelle della sua ragione. Ha osato anche dire, che questa grand' opera sarà eseguita dalle società segrete; alle quali la natura confida i sooi archivi, e pol cui mezzo l' uomo dev'essere ristabilito nei sooi diritti di libertà, e di eguaglianza. Egli ha detto formalmente: Questi è uno dei giundi misceri del nostro Illuminimo (ut supra, grado di Epopto). E potremo poi credere ancora, che una congiura, secondo l'espressioni medesime del suo Autore, infinitamente-superiore a questi mistori, non abbia per vero oggetto l'assoluta rovina d'ogni legge, d'ogni Governo, d'ogni società civile?

Se vi fosse qualche Lettore sedotto dall'immagine di questa vita Patriarcale, della quale l' astoto Weishaupt, annunzia il ritorno, io gli dirò ancora, in che consista essa per i nostri pretesi Apostoli della natura lo non ho soltanto detro da principio, che la società civile sarebbe annientata dai loro misteri, e se il Giacobinismo la vince, ogni Religione, ogni Governo è perduto: ho aggiunto: A qualunque rango della società voi appartenghiate, le vostre ricchezze, i vostri campi, i vostri focolari, e sino i vostri figli non sono più vostri ( Discorso Prelim. di queste Memorie ). Ho detto ancora: Niun fanatismo, niun entusiasmo, io non ne ammetto ne in me, ne nei mici Lettori ( Prefazione ). Io l'ho detto : e vi è ormai bia segno d'altro, che delle più semplici riflessioni ou di ciò, che abbiamo già veduto nelle lezioni della Setta, per non veder quì tutta l'estensione, ch' ella ha saputo dare alle sue trame? Vi resta egli altro, che la sola stupida prevenzione, che possa contrastare all'evidenza?

Chi dunque pretendesse, in questa strana

vita l'atriarcale, conservare il suo campo, la sua o a , o la menoma delle sue proprietà . faccia per un poco ritorno ai piccoli misteri di Weishaupt. Ivi si dice all'Alhevo: "Felici gli uomini, se " avessero saputo mantenersi nel primitivo stato, " in cui ferono posti dalla natura "! Quindi aggiunge: " Ma tosto nel loro enore svilnppossi un " germe maligno; ed il riposo, e la loro felicità " avanirono. A misura, che moltiplicaronsi le " famiglie, cóminciarono a mancare i mezzi ne-" cessari al loro mantenimento. Cessò la vita " Nomada ; nacque la proprietà ; gli uomini " st scelsero una dimora fissa; cominciò l'agri-" coltura". = Quali furono, secondo le ides della Setta, le conseguenze funeste prodotte da cotesti primi sviamenti dalla vita Nomada, o Patriarcale ? Il Gerofante sollecito lo dice : La libertà fu rovinata nella sna base, e l'eguaglianza disparve. La vita Patriarcole, e Nomada, alla quale la Setta pretende ricondurci, non è dunque altro, che un'epoca pretesa anteriore alla proprieto, alla costruzione delle vostre dimore fisse, delle vostre case, a capanne, ed alla coltura dei vostri campi . Cominciate dunque dal rinunziare a tutto ciò, che voi chiamate costre proprietà : abbandonate tutto ; siate d'accordo colla Setta , e dite con lei : La prima bestemmia contro l'egunglianza, e la libertà, è uscita dalla bocca di quell' uomo, che il primo disse; Il mio campo, la mia casa, o la mia proprietà.

Non si tratta qui di leggi agrarie, o di terreni, e di qualunque proprietà da distribuirsi egualmente; no, non si tratta semplicemente d'abolire la distinzione di ricchi, e di poveri. Li tratta d'abolire ogni proprietà sia del povero, o sia del ricco. Il primo, che fissò la sua dimora, che stanco della vita errante, e selvaggia, fabbricò una capanna, e non un palazzo; il primo, che fece dei solchi nella terra, chiedendele, non dei tesori, ma del pane; fu nondimeno quegli, che, secondo i principi della Setta, assassino la libertà, e l'eguaglianza. Povero, o ricco, che voi siate, quel campo, che avete reso coltivato, è tanto vostro, quanto mio; od anzi non è di alcuno , secondo la Setta . lo dunque, malgrado le vostre fatiche, e l'oziosità delle mie braccia, ho un eguale diritto ai frutti della terra, ch' io ho lasciata incolta, e che voi avete resa fertile. Non importa dunque, se siete povero, o ricco, voi sarete sempre l'assassino della libertà, e dell'eguaglianza, subito che voi abbiate pretensioni alla proprietà. Povero, e ricco, voi non siete meno, per questo, l'oggetto della congiura, per ciò solo, che aveto creduto di poter dire: questo denaro, questa capanna, o questo palazzo, questo campo, o questa tenuta, appartengono a me. Eppure questi non sono, che mezzi segreti per i snoi Adepti; egli li scuopre a suoi Epopti, dicendovi di conservarne la pienezza per i suoi Maghi, ed il suo Uomo-Re. Conservate dunque ancora, se vi è possibile, ricco, o povero, la speranza di vedere la Setta rispettare le vostre proprietà ne'suoi ultimi misteri; o piuttosto, oggi voi la vedete dare al povero ciò, ch'era del ricco; aspettate il momento dei grandi misteri, o sia delle ultime trame, ed il povero si accorgerà, che, se l'Illuminismo ha cominciato con ispogliare il ricco, egli è per insegnare al povero, che la sua proprietà, non essendo meglio fondata di quella del gicco, il momento di maledirla, e spogliarnelo arriverà per lui, com'e arrivato per il ricco.

Si osservi qui il progresso del Sofismo. Il Ginevrino Sofista della libertà, e dell'eguaglianga, prevenendo le lezioni del moderno Spartaco, ci aveva fatto sentire questo oracolo: " Il " primo, che, avendo assiepato un terreno, si " fece lecito di dire : questo è mio; e trovò " della gente semplice per crederlo, fu egli il " vero fondatore della società civile ". Il Ginevrino Sofista aveva agginoto: .. Quanti delitti . " quante guerre, quanti assassini, miserie, ed " orrori non avrebbe risparmiati al Genere umas. no colui, che strappando la siepe, e i pali, e , colmando i fossi, avesse detto a suoi simili: " Guardatevi di dar retta a questo impostore. " Voi siete perduti, se vi scordate, che le frutta " sono di tutti, e la terra di nessuno "! ( Discorso sull'ineguaglianza delle condizioni , 2. par.). Quanti misfatti, e spoglj non avrebbe risparmiato alla Rivoluzione Francese questo disgraziato Sofista, se, rinunziando al suo disastroso paradosso, avesse saputo dare al genere umano delle lezioni più vere, e rificssive; e se ci avesse detto: " Il " primo, che rinchiuse un terreno, pretese dire: " questo terreno non è di alcuno; io lo colti-" verò per cavarne la mia sussistenza, quella ", della mia sposa , e de'miei figli ; e questo ter-" reno sarà mio. Il Dio della natura, che non " I ha encora assegnato ad alcuno, l'offre al pri-" mo coltivatore per frutto de'suoi sudori. = Il " primo, che così ragionando secondò i voti della " natura , e trovò degli uomini assai saggi per " imitarlo, fu il benefatore del Genere umano, n Egli insegnò a' suoi figli, che non erano fatti

" per disputare agli animali, o fra di loro i frutti
" selvatici della terra; disse loro, che vi erano
" delle virtù domestiche, e civili, preferibili
" alla vita errante, e troppo firoce dei Nomadi.
" La sua posterità fu benedetta; le sue genera" zioni si moltiplicarono. S' egli non pote pre" venire tutti i ilagelli, egli tolse almeno questo
" primo flagello, questa sterilità, che soffoca il
" germe della vita, e non lascia nelle foreste,
" che degli nomini sparsi, troppo spesso somi" glianti alle belve, per le quali sole sono essi
" destinati".

Se Gian-Jacopo avesse così ragionato, s'avrebbe risparmiato l'ignominia d'esser il Padre di Weishaupt; ma la sciocchezza umana sotto il nome di filosofia, profonde degli elogi al paradosso del Ginevrino: il Sofista Bayaro s'impadronisce del Codice di Gian-Jacopo; e il delirio dell' orgoglio è punito col delirio della scelleratezza. Ciocchè nei Maestri non era stato, che il paradosso d'una folle indipendenza, senza nulla perdere della sua sciocchezza, diviene negli Allievi una fatale cospirazione. Non è più tempo di dire semplicemente: Eh ! sono chimere dei Sofisti ; in oggi s' ha a dire: sono trame, che si ordiscono contro le vostre proprietà: le trame, che di già vi spiegano tanti spogli rivoluzionari; quelli della Chiesa, quelli della Nobiltà, quelli dei Mercanti, e di tutti i ricchi proprietari. = Sieno pur questi chimere; ma sono le chimere di Weishaupt, del demonio dei facinorosi congiurati; del demonio il più ricco di sofismi, il più fecondo in artifizj per realizzarle. Ciocchè Gian Jacopo ha detto ai suoi Sofisti, il nuovo Spartaco lo dice alle sue legioni illuminate: Le frutta sono di tutti, la terra non è di veruno. Quando la proprietà ha cominciato, sono sparite la liberta, e l'eguaglianza. E in nome di esse egli cospira, ed invita i suoi Adepti a restituire agli uomini la vita Patriarcale. Non v'impenga però questo nome di vita Patriarcale. Il Gerofante illuminato vi parla il' Abramo, e dei Patriarchi, del Padre, Prete, e Re, solo Sovrano della sua famiglia. Ma non pensaste già di vedere qui un Padre circondato da' suoi figli, che li regge col più dolce impero, ed ognuno di essi docile a questa sovranità piantata dalla notura, per riverirne gli ordini, e prevenirne le volontà. No! questo impero non ha qui più di realtà del Sacerdozio. Noi l'abbiamo abbastanza veduto negli ultimi suoi misteri, non vi è più Dio per il Patriarca illuminato, che per l'Atco; cominciate dunque subito dallo scartare dalla vita Patriarcale lo spettacolo del Padre, che offre all'Eterno i voti de' snoi figli , che offerisce per loro dei sagrifizi, facendo in mezzo a loro tatte le funzioni di Sacerdote del Dio vivente. Aspettatovi quindi di vedere sparire negli stessi misteri della Setta ogni impero di Padre, come appunto il suo-Sacerdozio . Io non temo di dirvelo : se la Setta prevale, sino i vostri figli non suranno più vostre: in tornerò a dirvelo: tutta questa pretesa sovranità di Padre non è, che una vera congiura contro l'autorità paterna; la prova si trova sempre nel Codice della Setta.

Weishaupt non ha neppur quì, come nelle sue bestemmie, la gloria dell'invenzione. Gian-lacopo, e tutta la turba enciclopedia ce lo dicevano già da lungo tempo: L'ouvortà di pudre cessa con il bisigno dei figli: da questo prin-

cipio hanno essi cavato il fondamento d'ogni ribellione. Colui, che inventò il suo nuovo Illuminismo per farne la sentina, l'abisso, l'unione mostruosa di tutti gli errori li più irreligiosi, ed antisociali, non poteva lasciar ignorare ai vostri figli le lezioni della loro indipendenza nelle vostre stesse famiglie, ed il preteso diritto di governarsi da per loro, e di non aver altra legge, che la loro ragione, subito che hauno forza sufficiente per disubbidirvi, e poter opérare senza il vostro ajuto . Dice all' Illuminato , che i vostri figli debbono esservi soggetti; il suo Gerofante ha già risposto: Il potere paterno cessa colla debolezza del figlio ; il Padre offenderebba i suoi figli, se riclamasse ancora qualche diritto sopra di loro dopo tal'egoca. E questo non è che il principio, posto nei piccoli misterj. Segnitate le conseguenze, o piuttosto lasciato alla Rivoluzione la cura di svilupparle. Voi saprete allora, cosa sia un padre sovrano nella sua famiglia. Egli è quello, del quale i figli cominciando appena a balbettare le parole di libertà, d'egnaglianza, e di ragione, ascoltano la voce, come di un despota, d' un oppressore, di un tiranno. = Questo Patriarca-Re non si aspetti più di riconoscenza, o d'amore dai snoi soggetti. dai suoi figli di quello, lor prestino ubbidienza. Accordando loro la libertà, e l'eguaglianza, il Gerofante ha loro già insegnato a bestemmiare l'amor della famiglia più ancora, che l'amor nazionale, e l'amor della Patria; le sue lezioni hanno già dimostrato loro in questo amor della famiglia il principio il più immediato del fatale egoismo. No , non vi è più legame per la Setta infernale, Tutti i vincoli della natura

egualmente che quelli dei Governi, e della Religione spariscono negli ultimi misteri di Weishaupt. Il figlio, come la tigre, si scorda del padre , subito ch' ei può correre solo alla preda ; ed è ciò, che la Setta chiama ricondurre l'Universo alla natura, al regno patriarcale, all'epoca, in cui il rispetto de figli per il padre deve solo supplire alle leggi della società civile ! Sì . col consumare la depravazione dei costumi per mezzo dell'estinzione dei più giusti, e puri sentimenti della natura, la Setta consuma i suoi misteri. la nome della sua eguaglianza, e libertà ella maledice l'impero, e l'amore alla Patria, ed abjura egualmente l'impero, e l'amor

di famiglia.

A misura, ch' io vado svelando queste trame, il Lettore senza dubbio dirà fra se: ma che pretendono mai cotesti mostruosi congintati? Non hanno eglino stessi una fortuna da conservare nelle nostre società ? E' egli possibile che cospirino contro di loro stessi? = Voi-, che ci opponete queste difficoltà, non sapete, che sia l'entusiasmo dell'errore soffiato dal demonio dell'orgoglio , e dell'indipendenza , dell'empietà , dell' adio, o della gelosia. Voi non avete sentito, come sentito l'abbiamo noi , gli Eroi , e i Saucullotti della Rivoluzione. = Eglino vogliono essere eguali, e liberi ad ogni prezzo; costerà loro dei sagrifizi ? Sono pronti a farli. Colui , che li serviva diverrà egli loro eguale ? Sì; ma essi non, avranno nè Dio, nè nomo alcuno sopra di loro. Lucifero perdette il suo splendore ne' cieli, perchè vi era un Essere, a cui voleva esser eguale. Credetelo pure: vi sono degli gomini, il di cui iusensato orgoglio, e la sciocca empietà diranno colla stessa sorte : io non servirò. = Soprattutto non obbiettaste mai ad un Giacobino allievo di Weishaupt i vincoli della natura; non gli opponete ciò, ch'ei deve a suo padre, alla sua madre, ai suoi figli cc., e le atroci conseguenze de' snoi misteri. Vi siete voi dimenticati del precetto, che dirige i suoi fratelli insinuanti, od arrolatori.: I principi , sempre i principi, e mai le conseguenze. = Questo vuol dire : sforzate, insistete sempre su i grandi principi: l'eguaglianza, e la libertà ; non vi lasciate mai spaventare, o trattenere dalle conseguenze, per rovinose, che potessero sembrarvi. Non sanno gli insensati, ed il loro orgoglio occulta loro, che una sola conseguenza dimostrata falsa, contraria alla natura, dannosa al Genere umano, con ciò solo diviene una certa dimostrazione, che la natura, e la verità detestano il principio, ch'è la sorgente di quei disastri . Gl' insensati , con eguale confidenza dell' Ateo Condorcet divenuto l'Adepto di Weishaupt, gridano sin sulla tribuna dei nostri Legislatori: Perisca l' Universo, purche resti il principio. Essi non veggono, che una libertà, un' eguaglianza devastatrice del Genere umano, non sono, nè possono essero l'eguaglianza, e la libertà del Genere umano. Gl' insensati periscono sotto la scure della loro libertà, ed eguaglianza, ma pure cadendo, gridano: Viva l'eguaglianza, viva la Liberia! No : voi non sapete, cosa sia l'errore ispirate dall' orgoglio , voi, che opporreste alla realtà di queste trame, l'alta voce della natura, o gli stessi interessi dell' Adepto illuminato; e sopra tutto voi non avete capito con qual'arte, e sino a qual segno i Gerofanti dell' Illuminismo sappiano stringere, animare, e riscaldare nei loro untri un tale entusiasmo.

Nel resto, lasciate pure all'istessa scelleraggine il pensiero de suoi propri interessi nell'universale rovesciamento, ch' ella medita. Ella dice all' Adepto imbecille, che i suoi fittizi bisogni spariranno nel Regno della libertà, e dell'eguaglianza; ch'egli non avrà più bisogno, che il selvaggio, e che la Natura vi provvedera; e questo basia, perchè l'Adepto s'infiammi per la sua eguaglianza. L'Adepto scellerato però si compromette bene, che, se le frutta della terra sono di tutti, e la terra di nessuno, saprà egli almeno assicurarsi la sua parte dei fiutti . Ma , ho io a conciliare questi Adepti, e le loro trame, con loro stessi? È che importa a loro, che li comprendiate, o no? Gli scellerati sono pieni di contraddizioni, e non perciò sono meno scellerati, e i loro delitti non sono meno reali. Voi accumulate in vano obbiezioni : voi ci dite in vano : ma, che pretendono essi colla loro mostruosa eguaglianza, ce loro progetti contro le nostre Leggi Civili, contro i diritti, ed il nome stesso di proprietà? Converrà egli, per piacere a loro, che noi rinunziamo sino alle nostre abitazioni? Converrà cominciare dal rinunziare alle nostre Arti, e Scienze, e finire con dar fuoco alle nostre Città, ai nostri Borghi, e Villaggi per errare, a loro beneplacito, in Orde Nomadi, e selvaggie? Si dovrà egli scannare la metà, e più ancora del genere umano per innondare la terra di Popoli sparsi, e vagabondi? Cosa erano dunque le Scienze, e le Arti, e le Accademie Minervali dell'Illuminismo? Tutto ciò tendeva celi a ricondurci le desolazioni della barbarie? Codesti Illuminati dun-

que sono eglino una generazione di Vandati, di Alani, di Goti, e d' Unni ? Ed e forse l' Europa minacciata da una nuova innondazione di Barbari del Nord ? = Per rispondere a tutti questi quesiti, credete voi, ch'io debba ristringere le trame della Setta ? Per piente; e stupitel Sì , bisogna, che voi vi risolviate a vedere il fine delle vostre arti; a cominciar dall'incendiare le vostre Abitazioni, le vostre Città, i vostri Borghi, Villaggi, se voi non reprimete le trame della Setta. Si, dovete aspettarvi a veder rinati i Vandali, i Goti, gli Unni, e tutti i Barbari del Nord, e tutta la loro innondazione disastrosa, nelle Legioni della Setta, ovunque ella sarà libera ad eseguire i suoi misfatti. È non son io, che vi dò questa risposta; ma è la Setta medesima, che ve I'ha già data nel suo Codice .

Riguardo alle vostre scienze, ed arti, non avete già inteso ciò, ch'essa ne ha detto ai suoi Adepti? Quando ella chiede loro, cosa ha ridotto essi, ed il genere umano in ischiavitù, non ha ella insegnato loro a rispondere: la Società, lo Stato, i Governi, e le Scienze? Non avete voi sentito i suoi Gerofanti insegnare agl' Iniziati di sospirare per quel periodo, in cui la turba delle scienze inutili essendo bandita dalla terra, l'uomo non saprebbe conoscerne altra, che quella dello stato selvaggio, preteso patriarcale, primitivo, e naturale, al quale essi ci richiamano? Non vi hanno detto, questi Gerofanti, che la gloria, e la felicità della Seita sarebbe al colmo. quando ella potesse dire, vedendo giungere questi tempi felici : ecco l' opera nostra ( ut supra il Principe Illum. )! Saremo noi ancora lo zimbello del nome d'Accademie Minervali, del quale

cssa fregia le sue scuole? E possiamo noi vedervi altro studio, che quello di far servire le stesse scienze alla distruzione del loro impero, del pari che alla distruzione d'ogni Religione, e d'ogni Società, quando al sortire dalle sue Accademie, la Setta, per giudicare del progresso degli Allievi, si mostra tanto inquieta sulla risposta del Candidato Epopto a queste domande? " Le scienze " comuni, e generali ci danne esse dei veri lu-" mi? guidano esse alla vera felicità? Non sono " esse piattosto figlie dei bisogni variati, dello " Stato auti-naturale, nel quale gli uomini si " trovano? Non sono esse l'invenzione di cer-" velli vuoti, e laboriosamente sottili "? Noi abbiamo inteso queste domande, e queste imprecazioni della Setta contro le Scienze, e noi crederemo ancora, che vi sia per i grandi Misteri dell'Illuminismo altra scienza da conservarsi fuori di quella dell'uomo selvaggio, ma eguale, e libero nelle sue foreste? Le devastazioni rivoluzionarie, e tanti monumenti già caduti sotto la scure dei facinorosi Giacobini ce ne hanno già detto molto dell'odio, e della frenesia dei moderni Vandali; ma i Misteri della Setta ce ne dicono ancora di più .

Adunque, dite pure nella vostra indignazione: cosa è mai questo Weishaupt? Cosa sono i suoi Adepti, ed il suo Illuminismo? Trattatelo pure, e tutti i suoi Congiurati da Barbari, da Unni, da Ostrogoti; ma osservateli ancora sorridere ai vostri disprezzi, ed insegnare agli Adepti di farsi un onore, una gloria del progetto d'imitare, e della speranza di superare un giorno tutti i disastri, e tutte le devastazioni di quegli antichi Barbari . Sapete voi, cosa sono per lui tutti quei Popoli del Nord, usciti dalle loro Selve per desolare le più belle contrade dell' Europa, per inceudiare le Città, abbattere gl' Imperj, e per coprire tutta la terra di rovine? In queste Orde devastatrici egli vede i veri uomini della Natura, 1 preziosi avanzi delle razze patriarcali. Ascoltate le lezioni, che il Gerofante dà ai suoi Epopti su quegli uomini del Nord. Nella Storia, che Weishaupt preteade formare del genere umano, egli arriva a quell' epoca denominata in tutti i fasti dell' Europa, l'innondazione dei Burburi; ecco ciò, a che egli li destina.

" Dopochè tutte il resto dell'Europa, si fu " sottoposto al giogo delle Leggi , e della Corru-" zione, la Natura, che nelle parti del Nord con-" serva intatta nella sua purità, e nel suo vigore " originale la vera razza degli uomini primitivi, · si presenta, ed arriva in soccorso alla specie. " Dal fondo di quelle contrade povere, e sterili " ella chiama dei Popoli selvaggi; e li manda " nelle regioni della mollezza, e della voluttà a " portare, insieme con un nuovo sangue, una " nuova vita ai corpi snervati del Mezzodì: e " con altri costumi, ed altre Leggi, ristabilire il " vigore della specie, sino a tanto che il germe " della corruzione mal estinto, infetta ancora que-" sta porzione istessa dell'umanità, ch' era arri-" vata tanto sana "; vale a dire, quei Barbari stessi mandati dalla Natura a rigenerare l'Europa. Sì; ecco ciò, che per la Setta sono i Vandali, gli Uni, ed i Visigoti. Vi pare di offendere l'Illuminato paragonandolo a questi Barbari, ed egli appunto si pregia di eguagliarne le gesta. La Storia ve li dipinge portando da per tutto ferro, e fuoco, devastando le Campagne, incendiando le Città, distruggendo i monumenti delle Arti, conducendo seco loro l'ignoranza, ed il secolo di ferro, spopolando gl'Imperi, lasciando da per tutto rovine, e traccie desolanti della loro frenesia devastatrice. Ma questo non è il loro delitto per l'Adepto; anzi in questo li vede al contrario rigenerare la specie, e secondare il grand'oggetto della Natura. Ma questi stessi Barbari lasciano imperfetta l'opera. Col tempo eglino stessi adottano le nostre usanze, i nostri costumi ; s'incivilizzano ; le nostre Campagne si rendono nuovamente fertili , la Società rinasce , le Scienze risorgono, le arti rifioriscono all'ombra delle Leggi; le Città si ripopolano; la razza selvaggia primitiva confusa coi Cittadini si assoggetta alle stesse Leggi, e i nostri Governi resnirano .

Questo però è il gran delitto dei Barbari agli occhi dell' Adepto Illuminato; ecco perchè il Gerofonte deplora questa disgrazia, gridando: " Ah! Se vi fossero restati fra di loro dei saggi " abbastanza felici per essersi preservati dal conta-" gio; quanto avrebbero sospirato, e quali voti " avrebbero formato per rivedere il soggiorno dei " loro antenati, per gustar di nuovo i loro an-" tichi piaceri sulle rive di un ruscello, all'om-" bra d'un albero carico di frutti ( tutte cose " molto strane sotto un clima per la maggior " parte dell' anno , gelato ) , al finco dell'oggetto " sensibile dei loro amori! Allora avrebbero co-" nosciuto, qual gran bene è la libertà, qual er-", rore commisero mettendo troppo potere in mano " d' un uomo. = Allora il bisogno di questa li-" bertà avrebbe fatto loro sentire la loro cadata, " e cercare almeno di addolcire la loro schiavi-" tù . = Ma anche allora i loro sforzi, e i lore

" colpi non cadevano che sopra il tiranno, e giam-" mai sulla tirannia " . Così l'insidioso Sofista, il vile Retore, ma sagace Congiurato, a traverso di questi raggiri, sino dai più piccioli misteri conduce l'Iniziato non solo ad imitare i furori, e le stragi dei Barbari, ma a superarli colla costanza, e la perpetuità delle devastazioni. Cost si spiegano tutte le questioni sul timore di non conquietare di nuovo la sua eguaglianza, e la sua libertà, che per perderla un'altra volta. Cost l'esortazioni: " Ajutatevi, unitevi, anmentate il vo-" tro numero, fatevi potenti, e formidabili. = Voi " lo siete già, sol che abbiate per voi la inoltitu-" dine. I cattivi, che vi temono, corrono anch'essi. " a schierarsı sotto i vostri Stendardi . = Ormai " voi siere abbastanza forti per legare le mani a " quelli, che restano, per soggiogarli, e per af-" fogare la malvagità sino nel suo germe " .

la tal modo si spiegano quella ferocità rivoluzionaria, e quei furori sanguinari, le continuate proscrizioni, le decollazioni, e le deportazioni più artifiziose, ma più crudeli, che il taglio del ferro della guillotina. Il tempo era arrivato di legar le mani, il tempo di soggiogare, e d'affogare sino nel suo germe ciò, che la Setta chiama i malvagi, cioè, tutti quelli, ch'ella non può guadagnare; il tempo di soggiogare, ed affogate ogni Cittadino zelante per la Religione, per il mantenimento delle Leggi , della Società, e delle proprietà. La Setta ha cominciato, come gli Unni, e i Vandali; ma ella avrà cura di non finire com'essi, cioè, si guarderà bene di lasciar raffreddarsi ne'suoi Adepti la rabbia della devastazione. Conviene, che sieno Barbari sino al fine, sino a tanto che non vi sia più speranza di veder rinascere la religione, le leggi, e le proprietà. = Tutte queste trame atroci uon sono, che i progetti spiegati nei piccoli misterj della Setta. Credetelo all'Istitutore istesso, al nuovo Spartaco; egli vi ha detto che le Nazioni spariranno, insieme colle loro Leggi, e le loro Società, sotto il numero, la forza, ed il ferro de suoi Adepti, debuoi movi Vandali; cosa gli resta dunque a dirvi ne'suoi ultimi misterj, se non è, che il ferro, la costanza, e la rabbia de' suoi Adepti non debbono mai rallentarsi; che bisogna saper essere Vandalo sino alla fine de' tempì, per timore, che la Religione, le Società, le Scienze, la Patria, e le proprietà non rinascano ad affogare di nuovo l'eguaglianza, e la libertà del suo Illuminismo.

Non basta a Spartaco quest' ultimo termine della Congiura. Il suo orgoglio resterebbe poco soddisfatto coll'abbandonare ad altri l'onore dell'invenzione. Sin qui l'abbiamo veduto abusare della credulità de'suoi Adepti, cercare di svegliar il loro zelo, il loro rispetto per la pretesa antichità del suo Ordine, e fare successivamente l'onore dei suoi Misteri ai figli dei Patriarchi, ai Saggi, al Dio stesso dei Cristiani, agl' Istitutori delle Logge Massoniche. Quì infine l'Iniziato ai grandi Misteri è supposto ammiratore abbastanza zelante, perchè i Capi non temano più di manifestargli la vera Storia del loro Illuminismo ( Scritti orig. t. 2. , lett. di Fil. a Catone ). Quì i Capi gli dicono : questa Società segreta, che vi ha condotto con tant' arte di Misteri in Misteri, che tanta cura ha avuto di sradicare dal vostro cuore tutti i principi di Religione, tutti i falsi sentimenti d'amor Nazionale, d'amor della Patria, d'amor di famiglia; tutte le pretensioni di

proprietà, e di diritti esclusivi a ricchezze, ai frutti della terra,: questa Società, che ha tanto faticato per mostrarvi il despotismo, e la tirannia in tutto ciò, che voi chiamate leggi degl'Imperj: questa Società, che vi dichiara libero, che v'insegna, che per voi non vi è altro Sovrano, che voi stesso, altri diritti riguardo agli altri, che quelli d'una perfetta eguaglianza, d'una libertà assoluta, e d'una intiera indipendenza: questa Società non è già l'opera della superstiziosa, ed ignorante antichità; ella è opera della filosofia moderna; ella è nostra. Il vero Padre dei nostri Illuminati egli è Spartaco Weishaupt. Da diverse lettere di Weishaupt vediamo ancora, che quest'ultima parte del segreto, che gli dona tutta la gloria dell' invenzione, resta un mistero per la più gran parte de suoi Maghi, o de suoi Uomini-Re. Quelli solo, che sotto il nome di Areopagiti debbono formare il supremo Consiglio dell'Ordine, conoscono il Capo, e il Fondatore, se delle circostanze particolari non procurassero mai a qualche altro Adepto l'onore di questa confidenza ( Scritti orig. t. 1, , lett. 25. a Catone ) .

Io ho esposto i fatali secreti dell' Illuminismo. Ora, o bisogna stracciare il Codice della
Setta, dichiarare falsi i suoi annali, e le più insime confidenze di Spartaco suo Fondatore, di Filone Knigge suo principale compilatore, le convenzioni degli Adepti suoi più zelanti cooperatori; oppure per dimostrazione dei suoi malefici
macchinamenti, bisogna aspettare la loro fatale,
e piena esecuzione; o finalmente convenire, cho
il loro infernale oggetto si riduce ai seguenti diabolici disegni: non più Altari, non più Troni,
non più Magistrati, non più Autoritò, non più

Società religiose, e civili: non più proprietà nò per il ricco, nè per il povero; neppure Arti, o Scienze, che non possono essere coltivate fuori dalle civili Società. la luogo d'ogni diritto, e d'ogni bene, equaglianza, e tibirtà, e la più assoluta indipendenza; in luogo di costumi, e di usanze, la vita selvaggia errante, e vagabonda, decorata ora col nome di vita Nomada, ed ora con quello di vita Petriarcale; in luogo di mezzi . ogni sorta di astuzie, d'insidie, d'illusioni, e di scelleragini dei Solisti, aspettando, che il numero degli Adepti abbia dato loro la forza; e quando infine la Setta, insieme col numero, avrà per se la forza, ella non avrà, che a spiegarla, legare le mani, soggiozare, scannare, devastare, Tinnovare tutti gli orrori, tutte le atrocità, e le rovine dell'innondazione dei Barbari del Nord; ed assai meglio, che quei Barbari, distruggere, rovinare, annientare senza pietà, e riserva tutta la parte del genere umano, che potesse opporsi alle trame della Setta, a difendere la Religione, la Società, la proprietà, o farle rinascere. = Se io non ho provato, che tali sono i voti, e le trame della Serra, e della sua malefica scelleratezza; mi si dica: cosa s'intende per prove, e per risultato dell' evidenza? e se ancora si temono poco queste trame perchè la stravaganza, e il delirio sembrano eguagliarne la scelle ratezza, io non ho detto ancora tutto. Mi resta a svelare, a quali leggi, a qual governo interiore la Setta si è sottoniessa per annientare ogni altra legge, ogni altre governo, e per provare un giorno, che l'oggetto delle sue macchinazioni, per quanto mostruoso possa sembrare, non è nulla meno chechimerico.

## CAPITOLO XIII.

ULTIMA PARTE DEL CODICE ILLUMINATO; GOVERNO DELLA SETTA; IDEA GENERALE DI QUESTO COVERNO E DELLA PARTE, CHE VI HANNO LE CLASSI INFERIORI DELL'ILLUMINISMO.

Per un Fondatore d'una Setta cospiratrice , non basta d'aver fissato l'oggetto delle sue trame, le prove, e i gradi, che devono innalzare insensibilmente i suoi Adepti alla cognizione dei snoi ultimi misteri. Bisogna ancora, che i suoi complici, animati dallo stesso spirito, formino tutti un sol corpo, i di cui membri diretti dalle stesse leggi, tendano tutti al medesimo scopo. Una testa, come quella di Weishaupt, non poteva trascurare nel suo Codice una parte così essenziale per riuscire nei suoi disegui. Da tutto ciò, ch' io sin quì ho detto, si è veduto, come sutto si lega, tutto è subbordinato nella graduazione dei suoi misteri; come tutti gli Adepti riumiti in una stessa Città, non ostante la differenza dell'inegualità dei loro gradi, facevano in qualche modo una medesima Accademia di Congiurati. preparando ognano la rovina degli Altari, e delle

leggi nella loro Patria. In tale Accademia il Candidato, ed il Novizio sono retti dal Fratello Arrolatore, che gl'introduce nelle Logge minervali. Queste Logge sono rette dai Fratelli Illuminati minori, i quali poi sono sopravegliati da altri Fratelli Illuminati maggiori. Sopra questi gradi preparatori vi è il grado intermedio, e Massonico dei Cavalieri Scozzesi , la di cui ispezione tende dall' una parte sugl' Illuminati maggiori, e dall' altra su i Massoni dell' Illuminismo, ed in gemerale su tutto ciò, che il Codice chiama l' cdifizio inferiore dell'Ordine. Sopra i Cavalieri Scozzesi vengono gli Epoper, i Reggenti dei piccioli misteri, e in ultimo i Maghi , e l'Uomo-Re dei grandi Misteri. Queste classi unite formano un'Accademia completa di Conginrati . Ovunque n'esiste una simile, la Patria è minacciata d'una proscinia rovina; i Magistrati, i Cittadini possono aspettarsi a vedere la loro Religione, le loro leggi, le loro proprietà rovesciate, ed annichilate. Ma per la Setta, la patria dell'uomo è l'Universo, o per meglio dire, nella Setta non vi è più Patria. Il solo nome di Patria è una besteunmia contro i diritti dell'ignaglionza, e della liberra . Ciocchè ogni lliuminato fa nella sua Accademia, deve forlo la Setta da per tutto egualmente : e tutte le sparse Accademie , meditando gli stessi disastri, devono camminare di concerto. Per questo abbisognano Capi, e direttori comuni, e leggi, e corrispondenze generali.

Quanto più la disorganizzazione premeditata da Weishaupt doveva essere generale, tanto più egli comprendeva, che l'organizzazione delle sue trame avea da essere perfetta. A quest'oggetto non bastava il giuramento, che sottoponeva l'Adepto

a tutti gli ordini emanati dai superiori. Era d'uopo, che gli stessi superiori avessero le loro leggi comuni , come avevano i loro principi , affinche l'impulsione, e la direzione fossero da per tutto uniformi. Dovette Weishaupt assai meditare prima d'arrivare in questo genere a quella perfezione, che si era proposto. Egli scriveva ancora, cinque anni dopo lo stabilimento della sua Setta: " Bisogna, che la nostra macchina sia così " perfetta nella sua semplicità, che un fanciullo " possa anche dirigerla. Lasciatemi, scriv'egli " più tardi, intieramente alle mie meditazioni, » affinche abbia tempo di ordinare la nostra gen-" te , cioè , di metter ognano al suo luogo , di " fissare, e subbordinare l'azione, ed il moto di " tutti " ( Lett. a Catone, 15. Marzo 1781., e 16. Feb. 1782.). Egli era talmente occupato nelle sue specolazioni sul governo dei suoi Congiurati, che le sue massime, e i suoi consigli politici scorrevano in qualche modo in copia sovrabbondante dalla sua penna in tutte le sue lettere ai principali Adepti. Bisogna averle lette, e sentire lui stesso per poter credere alla riflessiva scelleratezza de' suoi consigli, de'suoi mezzi, e di tutta l'infernale sua politica: eccone un esempio.

Nella lettera testè citata del 15. Asphandar 1151., egli ha dato due regole da inserirsi nelle istruzioni de'snoi Areopagiti. L'una è di tenersi riservato co' Candidati della classe dei riccha; imperciocchè tale gente orgagliosa, ignorare, nemica della fatica, e dell'ubbidienza, non cerca entrare nei Misteri, che per ridere, e befirgiarene; l'altra di nemmeno curarsi a dimostrare, che la vera Massoneris sia quella dell'Illuminismo, mentre la miglior dimostrazione è quì di Tom. Ill.

non darne alcuna. Quindi egli ne dà una terza così da lui stesso spiegata: " Per restar padroni " dei nostri discorsi , facciamo osservare agli al-" lievi, che i superiori su questo articolo godono " di una gran libertà ; che noi parliamo ora in " un modo, ora in un altro; che spesso facciamo " una domanda, asserendo, per investigare l'opi-" nione degli allievi, e dar loro occasione di ma-" nifestarla colle loro risposte. Questo sotterfugio " è proprio a riparare molti sbagli. Diciamo sem-" pre, che il fine mostrerà, quale dei nostri di-" scorsi si debba prendere per la verità. Così par-" lando, non si è mai imbarazzato, e il nostro " vero pensiero resta impenetrabile agl'inferiori. " Questo avvertimento s' inserisca ancora nel-" l'istruzione. Sarebbe anche meglio, e l'espe-" diente avrebbe più di successo, se voi avverti-" ste, ed incaricaste i nostri Illuminati maggiori " di variare anch' eglino i loro discorsi co' loro " inferiori, e ciò per le suddette ragioni. = lo ve " ne prego; non lasciate perdere le massime, che " si presentano in folla nelle mie lettere; racco-" glictele sempre per istruzione del nostro Arco-" pago: imperciocchè io non le ho sempre pre-" senti alla mente. Col tempo potrebbe sortire " da esse un eccellente grado politico; nel che " Filone si occupa da gran tempo. Comunicatevi " ancora a vicenda le istruzioni, che spettano in " particolare ad ognuno per farne una raccolta a " suo tempo. Leggetele attentamente, per averle " a memoria; sebbene io le sappia, e le segua in " pratica, avrei bisogno di tempo a compilarle. Se " voi sarete penetrati da tali massime, entrerete " meglio ne'miei progetti, e vi conformercte me-" glio al mio modo di operare " ( ibidem ). Non

si perdano nemmeno questi avvisi per il Lettore : egli avrà bisogno d'averli alla mente per poter credere a tutte le astuzie infernali , ch'io dovrò mostrargli in questa nuova parte del Codice illuminato. Da queste lunghe combinazioni di Weishaupt sortirono alla fine tutte quelle leggi, nelle quali ogni Illuminato trova indicata la via,

che dee segnire .

In questo Governo si fissa subito, come un gran mezzo di subordinazione, una divisione generale tanto di superiorità, come di località. Vi sono delle Logge destinate agli Adepti nel loro dipartimento; ogni Loggia Minervale ha il suo Superiore nella classe preparatoria, sotto l'ispezione della classe intermediaria. Vi sono poi dei Distretti, il di cui rispettivo circuito comprende molte Logge, sotto l'ispezione, insieme col suo Presetto, del Superiore del Distretto, che gl' Illuminati chiamano Decano. Questo è anch' egli subordinato ad un nuovo Superiore, la di cui autorità si stende sovra tutte le Logge, su tutti i Decanati della Provincia, e perciò è detto Provinciale. Un quarto grado di superiorità è quello dell' Adepto, che ha sotto di se tutte le Provincie della stessa Nazione, e che l'estensione della sua ispezione fa chiamare Superiore Nazionale. Sovra questi Superiori Nazionali vi è il consiglio Supremo dell'Ordine, i membri del quale sono detti Arcopagiti, ed il Presidente di loro è il vero Generale dell'Illuminismo.

Le corrispondenze seguitano appunto lo stesso ordine. Il semplice Illuminato corrisponde col Superiore immediato; questo col Decano, e così in seguito dai Decani ai Provinciali, e da questi ai Superiori Nazionali. Questi ultimi soli corrispondono coll'Areopago, e conosceno soli, dove esso risiede. In questo Consiglio vi è sempre uno inearicato specialmente di prievere le loro lettere, di risponder loro, o di sar passar gli ordini, che successivamente si trasmettono dai Saperiori Nazionali alle Provincie, ai Distretti, ed alle Logge. Solo poi gli Areopagiti sanno il nome, e la residenza del Generale, eccettuato, come già lo detto, che delle ragioni, ed una considenza non abbiano meritato a qualche Adepto l'onore di conoscere, ed approssimarsi allo Spartaco moderno.

Dalle sole regole dei primi gradi è facile vedere, quanto una tale corrispondenza debba esser assidua, ed immensa. Ogni fratello, come scrutatore nato de suoi soci, e dei profani, deve spedire all' Ordine almeno una lettera il mese, per render conto di tutto ciò, che osserva od in pro, e contro gl'interessi dell'Ordine; è debitore ancora del conto su i progressi da lui fatti, e di quelli de' suoi fratelli; deve quello degli ordini ricevuti, e della loro esecuzione; deve aucora ogni mese far sapere ai Superiori maggiori, com' egli è soddisfatto della condotta del suo Superiore immediato. Ogni fratello insinuante, od arrolatore deve segnare i progressi dei suoi Candidati, e la speranza, che ha, di anincutare il loro numero. Si aggiunge a tutto ciò i ritratti degli Adepti, e l'estratto dei taccuini, o sia osservazioni giornali sugli amici, e i nemici dell'ordine: in seguito vengono i protocolli delle iniziazioni, i conti resi dalle Logge, quelli dei Saperiori, ed una infinità d'altri articoli, che non è permesso all'Illuminato di lasciar ignorare ai suoi capi; senza contare le

istruzioni, e gli ordini, che questi incessautemente debbono far passare egl'inferiori.

Oltre il linguaggio secreto, del quale io ho dato la chiave, e il di cui grand' oggetto è di rendere tutta la corrispondenza inintelligibile ai profaui; vi sono ancora dei mezzi propri alla Setta, affinche ogni lettera arrivi al suo destino senza impedimento. Queste lettere degli Adepti, relative at loro Illuminismo, sono chiamate nell' Ordine quibus licet ( a chi di diritto ). La ragione di questa denominazione è, che l'indirizzo di queste lettere è conceputo con queste due parole quibus licet, oppure con li due caratteri Q. L. Quando dunque si trova negli Scritti origiuali, che un Adepto è stato condanuato ad una pena, per aver mancato nel tal mese al suo Q. L., significa, ch'egli è stato punito per aver lasciato . passare quel mese senza scrivere ai Superiori ( Lett. 2. di Spart. a Catone tom. 2. ). Quando la lettera racchiude dei segreti, o dei lamenti, che l'Adepto non vuol far conoscere al Superiore immediato, egli aggiunge nell'indirizzo la parola soli, o primo; e vuol dire: questa lettera si aprirà dal Provinciale, dal Nazionale, o arriverà ancora agli Areopagiti, al Generale, secondo il grado di chi l' ha scritta.

Dopo ciò, vengono le Assemblee proprie di ciaschedan grado, e l'autorità loro attribuita: Si è veduto, che quelle delle Accademie Minervali si tengono regolarmente due volte al mese. Cl' Illuminati minori, che ne sono i direttori, o l'Illuminato maggiore, o il Cavaliere Scorzese, che n'è il Presidente, non lannos altra parte nel Governo, che di vegliare sogli studj, e sulla condotta dei loro Allievi, e di renderne conto

alle Logge degl' Illuminati maggiori . In questi poi l'autorità comincia a steudersi fuori dei limiti dell' Assemblea. Le istruzioni sopra i Novizi, ed i Fratelli Minervali sono mandate agli Illuminati maggiori, dai quali sono anche giudicate le promozioni dei medesimi, e degl' liluminati minori, e le difficoltà, o contestazioni, che possono nascere nei gradi inferiori. In quanto alle cognizioni, che un Illuminato maggiore potesse aver acquistato, sia relativamente ad altre società segrete, sia agl' impieghi, ed alle dignità , che si potesse procurare agli Adepti, egli è obbligato a farne rapporto alla sua Loggia, la quale ne formerà memoria, e ne istruirà l' Assemblea degl' Illuminati Direttori, o sia Fratelli Scozzesi (Grado Illum. mag. Istruz. 4. ).

Descrivendo il grado intermedio dei Cavalieri Scozzesi, io ho spiegato le loro speciali funzioni, e il loro destino di vegliare sulle Logge Massoniche. La parte, che hanno nel Governo generale dell' Illuminismo, consiste specialmente in questo, che tutte le quibus tiert della classe preparatoria debbono passare per il loro Capitolo, ed esservi lette. L'autorità, ch' eglino esercitano in questa corrispondenza, rende ancora in qualche senso più giusta la denominazione di grado intermedio. Le loro quibus licet sono direttamente inviate alla Loggia provinciale, tutta composta di Adepti ammessi ai misteri dell' Ordine . In questa maniera essi servono di legame fra i dae estremi ( Vedi questo grado Istruz. 2. 11. 2. ).

Ma in questa generale subordinazione, la classe preparatoria, e la classe intermedia, non sono, che l'edifizio inferiore; i Presenti di queste Logge sono pinttosto instrumenti, che superiori. La molla, che lì fa agire, sta nella classe dei mistrrj. Quì è, dove le istruzioni date all'Epopto, e al Reggente sviluppano in grande la politica dell'Ordine; e noi dobbiamo far l'esame di tali Istruzioni, cominciando da quelle dell'Epopto.

## CAPITOLO XIV.

LEZIONI POLITICHE, E GOVERNO DECLI EPOPTI DELL'ILLUMINISMO.

Illuminate le Nazioni, cloè togliete via da tutti i Popoli tutto ciò, che da noi si dice pregiudizio religioso, e politico; impodronitevi dell' opinione pubblica : e sotto questo impero vedrete crollare quello delle Costituzioni, che governano il mondo. = Noi l'abbiamo veduto nei misteri di Weishaupt; tal' era il suo gran, mezzo, e la sua speranza per il successo delle sue cospirazioni. Ecco ciò, che gli ha fatto dettare le leggi date ai suoi Epopti. Egli consacrò questo grado all'acquisto della pubblica opinione per mezzo delle scienze, cioè, per ispargere tutti i suoi errori anti-religiosi, ed anti-sociali all' ombra delle scienze . Egli fece di questo grado di Epopto una Società tutta data alle scienze, e si servi delle medesime per usurparsi il loro potere sull'opinione pubblica; o piuttosto le chia-

mò tutte nella sua Setta per corromperle, faceudole servire ai snoi progetti, ben sicuro di vederle in seguito cadere da loro medesime. Il suo grado Minervale era destinato a pervertire, sotto il nome di scienze, lo spirito de suoi giovani Allievi; il suo grado di Epopto fu destinato a pervertire l'Universo intiero col medesimo nome, e sotto lo stesso velo. Degli Adepti pervenuti a questo grado egli formò un'accademia tenebrosa , sotterranea, ma sparsa da per tutto. Egli organizzo questa mostruosa accademia; le diede delle leggi così disastrosamente combinate, che per loro mezzo la società, e le scienze dovevano cadere insieme. Il progetto può sembrare inconcepibile, e superiore alla scelleratezza del più consumato sconvolgitore; ma ognuno si ricordi, quanto è stato ad evidenza dimostrato dai loro misteri, che Weishaupt, e la sua Setta hanno la volontà ferma, ed il progetto formale, e preciso di ricondurre il Genere umano ai l'isigoti. ed ai Vandali; e per mezzo del Vandalismo, a tutta l'ignoranza delle orde selvaggie ; di non lasciare all' Universo altra scienza, che l'eguaglianza, e la libertà sauculotica; e poi si degni il Lettore seguirci nell'esposizione delle lezioni, che la Setta consacra all'istruzione dei snoi Epopti, e all'organizzazione della loro accademia.

I Preti illuoinati sono presiedati da un Decano eletto da loro stessi. Nou debbono esser noti ai gradi inferiori, che sotto nome di Epopti. = Le loro Assemblee si chiamano Simouti. = Tutti gli Epopti sparsi in un Distretto formano un Sinodo; ma in ogni Distretto non debbono essere, elte nove Epopti, senza contare il Decano, ed il Prefetto del Capitolo. I Superiori maggiori

hanno diritto di assistere al Sinodo. Dei nove Epopti , sette presiedono alle scienze distribuite in sette facoltà, e nell'ordine seguente: = Prima. La Fisica: sotto tal nome si comprendono la Diottrica , la Catottrica , l'Idraulica , l'Idrostatica, l'Eletricità, il Magnetismo, l'Attrazione ec. = Seconda. La Medicina, comprendendo l'Anatomia , la Chirurgia , la Chimica ec. = Terza . Le Matematiche, l' Algebra, l' Architettura Civile, e Militare, la Marina, la Meccanica, l'Astronomia ec. = Quarta . La Storia naturale , l' Agricoltura, la coltura de' giardini , l' Economia, la cognizione degl' Insetti, e degli Animali sino all' uomo, la Mineralogia, e la Metallurgia, le Meteori , la Geologia. = Quinta. La Politica , sotto la quale si comprende lo studio dell' uomo; del quale studio gl'Illuminati maggiori provvedono i materiali ; la Geografia , la Storia , la Biografia, l'Antichità, la Diplomazia, la Storia politica degli Ordini, lor destino, loro progressi, loro mutue dissensioni = ( questi Ordini mi sembrano essere le varie specie dei Massoni). La regola aggiunge un nota bene, e avverte, che bisogna insistere particolarmente su questo articolo, che le dissensioni degl' Illuminati, e dei Massoni hanno reso senza dubbio più interessante per la Setta . = Sesta. Le Arti , la Meccanica, la Pittura, la Scultura, l' Incisione, la Musica, la Danza, l'Eloquenza, la Poesia, tutte le parti della Letteratura, i Mestieri. = Settima. Le Scienze occulte. Le lingue Orientali, od altre meno note , l'Arte delle Scritture secrete , l' Arte di dicifrarle ; l' Arte di rompere gli altrui sigilli, e d'impedire, che i nostri siano rotti. = 1 Geroglifici autichi, e moderni, = e

di nnovo le Società segrete, i Sistemi Massonici ec. Nello sdegno, ch' eccitano l'arte di violare il segreto delle lettere, e la doppia attenzione di metterla nel nomero delle Scienze, d'incaricare un Adepto in ogni Distretto di presiedere a questa strana scienza, non si perda di vista, ch' io non faccio qui, che tradurre lo stesso Codice della Setta ( Vedi Istruz. per questo grado N. 1. 2. 3. 4. 11. ). I due Epopti, che nel Sinodo non hanno presidenza, sono i Segretari del Decano, e suoi Condintori . Divise così le funzioni, i nostri Epopti devono rinunziare ad ogni altra cura sia domestica, che politica, fuorche a quella di perfezionarsi nella parte delle Scienze confidata loro, ed ajutare segretamente ogni fratello dei gradi inferiori, nei lavori, ai quali vengono destinati.

Il grande oggetto di questa istituzione è d'ispirare agli Allievi il più gran rispetto per la Setta, nell'idea, ch'essa fornirà loro tutti i nuezzi, e i lumi, de'quali avranno bisogno, in qualuoque carriera si sono impegnati. Conviene, che questa idea d'una società dotta, della quale essi hanno l'onore d'esser membri, li mantenga docili, e rispettosi verso i Capi, i di cui precetti sembrano dettati dal più profondo sapere. L'artifizio corrisponde in, qualche ggisa

alla promessa.

Ogni Allievo ricevuto nelle scuole Minervali sino da principio ha dovuto dichiarare a quale scienza, od arte intendesse applicarsi; questa dichiarazione passa dalle Logge inferiori al Provinciale, che ne da l'avviso al Decano, e questi ne avverte l'Epopto Presidente alla scienza scetta dal nuovo Adepto. Da questo momento l' Epopto registra il nome del puovo scolare sulla lista de' suoi Allievi. Sin d'allora pervengono allo stesso Epopio iutti i discorsi, e i tratiati, che la Setta attende dal nuovo Adepto nelle sue scnole Minervali. Il primo vantaggio, che ne risulta, è di far conoscere all' Epopto Ispettore quelli, che il Codice chiama le migliori teste deil' Ordine . Possono nascere dei dubbi all' Allievo; potrà aver delle difficoltà da superare, o delle questioni a proporre nella sua carriera: gli sì è già detto, che la scienza è nell'Ordine; che basta indirizzarsi ai Superiori, e la luce scenderà sopra di lui. Egli ignora ancora, quali sono questi Superiori ; ma le sue questioni , e i suoi dubbj non arrivano perció meno all' Epopto Presidente, il quale ha molte maniere di scioglierli, senza mai lasciarsi sorprendere.

Wi è un certo numero di quesiti, che l'Eponto deve aver prevednto, o almeno deve occuparsi a prevederli ; ve n' ha di quelli, che i suoi predecessori, o i suoi confratelli negli altri Distretti hanno di già sciolti. Vi è nell' Ordine una cura speciale di raccogliere tutte le soluzioni, e di comunicarle a coloro, che possono usarle secondo le mire della Setta. Ogni Epopto ha l'obbligo di studiare quelle, che hanno rapporto alla scienza, e deve averle anche descritte per ordine alfabetico nelle sue Memorie, per averle sempre alla mano al bisogno. Ciò non ostante, se l'Epopto è preso alla sprovista, e non fosse capace di risolvere i dubbi degli Allievi, egli potra indirizzarsi al Provinciale. Può accadere, che il quesito fosse difficile a risolvere per lo stesso Provinciale; allora egli lo proporrà agli Epopti della sua Provincia. Se restasse ancora

senza risposta, sarà portato al Superiore Nazionale, e da lui perfine al Consiglio Sapremo degli Arcopagici. l'utti i Sapienti dell' Ordine saraono consultati. Prima però di salire tauto alto, l'Epopto potra mettere in contribuzione gli stessi profani, senza manifestar loro il ricorso, che ha la Setta ai loro lunti, il bisogno, ch'ella ne ha, e l'uso, che ne fa . Questa precauzione è raccomandata al letterato Epopto specialmente in questi termini: Quando te vostre cognizioni, c quelle dei vostri Allievi non bustassero, vai potete domandar il parere dei Letterati estert, e far servire la loro scienza al profisto del nostro Ordine; ma senza ch' eglino se ne avvedano. Questa precauzione è tanto più necessaria, quanto che uno dei grandi oggetti dell'Epoptodov' essere di pervenire al punto, che gl'Illuminati non abbisognino di tutti i profani del mando, senza che i profani possano far a meno deel' Illaminati (ibid. N. 2. 5. 6. 9. ).

Non può negarsi, che una società, che con tut' altre mire, e senz' affrettare un uisterioso silenzio, usasse degli stessi unezzi, e méttesse il medesimo interesse nella discussione a schiarimento delle verità utili, renderebbe alle 'arri, e alle scienze degl' importanti servigi. Ma qui il concerto di tutti cotesti Epopti uon tende ad avere l'impero delle scienze, se non per guastarle, e dirigerle tutte allo sconvolgimento degl' Imperj, e della Religione, al trionfo dei sistemi rovinosi, e sempre col solito pretesto dell' Illuminismo, di ricondurce il Genere umano alla sola natura. Infatti vuol egli sapersi l'uso, che ogni Epopto fa della scienza di sua ispeziome? Easta osservare i quesiti, a quali essa è di-

retta a risolvere, o a far risolvere dai suoi Allievi; giudichiamone dalla legge stessa, che no

prescrive la direzione.

"L'Epopto, dice il Codice, terrà nota d'un grandissimo numero di questioni importanti a, schiaritsi, che un giorno egli dovrà proprira; "Per esempio, circa la filosofia pratica; chiederà, ssino a quot segno è vero il principio, che tutti i imezzi sicno letetiti, quando conducano ad, un fine lodevole è Come debba limitarsi questa massima per tenere il mezzo tra l'abino Gestitico, e la schiaviti del pregiudizio del timorre. Le questioni di questo genere saranno inviate al Decano, il quale farà passarte alle diverse se suole Minervali per occuparne gli Allievi; e dalle loro soluzioni nascerà una folla d'ideo nuove, urdite, ed utiti, delle quali si arrieschirà il nostro magazzino (ibid. N. VII.).

Lasciamo da parte nelle nostre riflessioni l'atroce imputazione fatta qui ai Gesuiti. Lasciamo la cura di giudicarli a coloro, che banno imparato a conoscerli dalla loro condotta, e dalla loro vera dottrina, e che gindicheranno meglio di coloro, che hanno per fondamento le asserzioni calunniose, o le satire condannate, come piene di falsità, e d' infedeltà ( Dizion. Stor. di Flexier Dureval, nuova ediz. art. Pascal ). Sepra tutto lasciamo a tutti quelli, che hanno avuto l'edocazione dai Gesuiti, la cura di decidere sull'oltraggio, che loro fa quì il Codice Illuminato. Io non mi credo obbligato d'imitare il celebre Hoffmann odierno Professore versità di Vienna d'Austria, il più formidabile avversario degl' Illuminati; io non credo di dover inserire, come fa egli sulle calunnie della

Setta, una lunga giustificazione dei Gesuiti. Ma come non accorgersi, che il raggiro preso qui dal Legislatore illuminato, non tende giù a modificare il principio famoso: il fine santifica tutti i mezzi? Ciocche egli evidentemente cerca, è di far nascere delle idee nuove, urdite, ed utili alla Setta. Questo è fatto unicamente per disporre gli Adepti a decidere un giorno, come fa egli, che niente vi ha di criminale, ne:nmeno il furto, e la trufferia, s'e utile, e se guida allo scopo dell' Illuminismo. Con tali quesiti egli pretende d'aver occasione di distinguere quei de suoi Allievi, che si mostrerauno più, o meno degni della confidenza degli ultimi misteri, per la maggior, o minor disposizione di soffocare la coscienza , e i rimorsi nei misfatti da commettersi per il trionfo delle sue trame. Ecco tutta la scienza, che si ricerca nella filosofia pratica.

Riguardo alla Religione, ella nemmeno è compresa nel numero delle scienze da studiarsi dagli Epopti. Ma vi è un modo d'impuguarla, e bestemmiarla, che non è stato obbliato nel loro Codice. Per aver sempre pronti dei quesiti da sciogliere, o da proporre in questo genere, egai Epopto deve aver un Repertorio, dov'essi sono registrati per ordine alfabetico . " Per esempio, " dice il Codice, nella lista delle Scienze segrete, " e dei gerografi, alla lettera C, si trova la pa-" rola Croce: e sotto la nota seguente. = Per sa-" pere, quanto questo Geroglifico sia antico, " consultate la tal'opera stampata il tal'anno, " alla pagina tale, od il tale manoscritto se= " gnato M. " (n. 15. ). Non è difficile di veder qui , che l'oggetto delle pretese scienze segrete geroglifiche, si è d'insegnare agli allie i a non

ravvisare nella Croce, se non un antico Geroglifico eretto dall' ignoranza, e dalla superstizione in segno della redenzione del genere innano. La scienza digli Epopti su questo prezioso segno è restata, e resterà senza fallo ancora lungo cempo occulta. Aspertando però chi ella esca dalle tenebre, possono siliarsi a mostrare nella Storia del genere uniano un Popolo qualunque, che veneri la Croce qual segno di salute prima del-l'epoca del Cristianesimo, e dei trionfi del Dio Crocifisso.

Gli Epopti hanno ancora i loro Storici, e i loro Annalisti, per i quali si hanno delle Leggi nel Codice . = Se ne possono distinguere le seguenti. = Ogni Provincia deve aver il suo Storico ad imitazione degli antichi Annalisti, e Cronologisti. Egli deve aver il suo Giornale. = Olire i fatti noti, egli raccoglierà, specialmente, ed a preferenza, gli Aneddott della Storia Sicreta. = Egli si applicherà di cavare dall'oscurità ogni nomo di merito vissuto nell'obblio. = Li farà conoscere al Provinciale, il quale ne istruirà i Fratelli. = Il Provinciale avrà il suo proprio Calendario, in cui, invece dei Santi, si troverà per ogni giorno dell'anno il nome d'un nomo da venerare, o detestare, e maledire, secondo che la sua condotta l'avrà reso più caro, o odioso alla Setta. = Il mio nome sarà forse in questo Calendario colla lettera di maledizione ; io me ne consolo preventivamente, vedendolo a lato di quello di Zimmermann, e di Hoffmann, che non hanno meritato meno di me la tenebrosa Apoteosi. Ma ve n'è una d'altra specie per i Fratelli, alla quale , secondo il Codice , tutti possono pretendere, ed è quella senza fallo di Mirabeau, e di Marat .

Dopo le leggi dello Storiografo, vengono quelle dell' Epopto presidente alle scienze in genere di politica, e dello studio dell' uomo. Si è già veduto, sino a qual segno esso sia stimato neil' Illuminismo, e quanto lo faccia dipendere dallo spirito osservatore . Niuno pretende giammai d'arrivare al grado di Epopto presidente a qualsisia scienza, se non abbia soddisfatto prima a questi tre quesiti? Cosa sia lo spirito osservatore? = Come si possa acquistare questo spirito? = E come si formano i buoni osservatori ? = Quando un Epopto si è distinto nelle sue risposte a questi quesiti, e a segno di essere stato eletto capo degli osservatori, o scrutatori, diviene egli ancora depositario di tutte le note, che abbiamo veduto stendersi con tanta premura sul carattere di passioni, i talenti, e la Storia dei Fratelli. Quando egli avrà trovato nelle sue note il ritratto, e la vita d'un Adepto assai interessante, egli, senza nominarlo, ne formerà il prototipo dei quesiti da proporre alle scuole minervali; chiedera, per esempio, quali sono le idee, che un uomo di un tal carattere, o con tali passioni abbraccierà, o rigetterà? = Come con tali dati si potrebbe far nascere, o indebolire la tale inclinazione? Come un tal uomo debba pensare sulla Religione, e su i Governi? = Se si possa riguardarlo superiore a tutti i pregiudizi, e pronto a sagrificare il suo interesse a quello della verità? Se egli manca di confidenza, o di. affezione, e quale spediente converrebbe usare per ispirargli queste qualità, e chi meglio vi riuscirebbe? Infine a qual imprego dello Stato, o dell' Illuminismo sarebbe egli più atto, e riuscirebbe più utile? Il Presidente raccoglie le si-Tom. III.

spoate a tali quesiti, e ne manda il risultato al Decano, e questi al Provinciale, il quale giudica, se l'Adepio disegnato è un uomo morale, disineressato, scevro da pregiudizj, benefico; so può esser utile all'Ordine, ec. (Idem n. 18.).

A forza di tali osservazioni su questa scienga, e su tutte le altre, la Setta, aggiunge il Codice, sarà fra poco in istato di fare delle scoperte in ogni genere, di produrre nuovi sistemi, e di dare in tutto prove stupende de' suoi lavori , e dei suoi tesori scientifici; e acquistera nel Mondo la riputazione d'essersi veramente messa in possesso di tutte le cognizioni umane (idem n. 20. ). Per timore di dividere questa gioria col resto degli nomini, vi sono delle precauzioni regolate dall' istesso Codice, per tener riservato all'Ordine il frutto delle sue fatiche. " Alcune di " queste cognizioni, e scoperte potranno stamparsi " cul permesso dei capi; ma tali libri, dice la " Legge, non solo non saranno comunicati ad al-" cun profano; ma, siccome non usciranno, che " dalle Stamperie dell' Ordine, saranno soltanto " comunicati ai Fratelli, ed ancora secondo i loro " gradi " ( Idem n. 17. ).

Per giustificare in qualche modo queste precauzioni, il Legislatore allega in primo luogo i diritti dell' Ordine su i lavori dei Fratelli; poscia l'attrattiva istessa del secreto, che per mezzo della curionità nutrisce l'ardore d'istruirsi; ed infine il vantaggio, che ne viene alle stesse scienze dall'essere conservate da uomini, che non ne fanno parte ad altri, se non dopo le preparazioni convenienti per meglio profittarne. » Del resto, » aggiunge egli, oguuno è libero a farsi illumim nato, e con ciò partecipare delle nostre cogai-

259

" zioni. Come pure, chi sa meglio del nostro Or-" dine renderle utili al genere umano, e conser-" varne il deposito "? = Dopo questa giustificazione da stimarsi quanto vale, el ritorna a suoi Epopti, e gli avverte, che tocca a loro di saper volgere tutte le cognizioni alle mire, ed al piano dell' Illuminismo . " Converra, dice loro, ben pe-" sare i bisogni d'ogni secolo, e quelli del vostro " Distretto; deliberatene nei vostri Sinodi, e chie-" dete istruzioni dai Superiori . In un attimo, senz'altro preambolo, le sue mire si steudono oltre le Logge; il Lettore non sa, dove anderanno a fissarsi : legga , ed impari , qual debba essere il grande oggetto degli Epopti, quali conquiste debbano essi fare all'Ordine, e sin dove hanno a cercare di stabilire i sistemi della Setta. = " Voi " dovete, intima loro il Legislatore, senza posa, " formare nuovi piani, affine di vedere, come si possa nelle vostre Provincie prender possèsso " della pubblica educazione, del Governo Eccle-" siastico, delle Cattedre d'insegnamento, e di " predicazione " ( idem 11. 28. ) . Quest' oggetto preme molto alla Setta, e vedremo il Codice ritornarvi nnovamente . Per dare credito ai suoi piani, e per insi-

Per dare credito al suoi piani, e per insinuarsi, all'ombra della sua precesa scienza, nello scuole della Chiesa, e sino nelle Cattedre Evangeliche " l' Epopto deve saper meritarsi la riputazione di vero letterato. Dovuque egli si "mostra, o cammina, o si ferma, conviene, che u un raggio luminoso gli risplenda in fronte, e "sparga luce su quegli, che gli stanno attorno. "Conviene, che ognuno si stimi felice di poter sentire dalla sua bocca la pura verità; che atse tacchi da per tutto il pregiudizio, ma con precauzione, e seguendo la regola, ch'egli ne dà, » sempre con fineza, e con li riguardi dovuti » a colui, a cui s'indirizza « lbidem 2.) Chi direbbe mai, che questi Consigli si dieno ad un Vandalo congiurato, il di cui cuore sospira per l'epoca felice, in cui, grazie al raggio luminoso della sua scienza, tutte le Nazioni spariranno, tutto l'Universo sarà vandalizzao tutto l'Universo sarà vandalizzao.

Dopo le Scuole pubbliche, e le Cattedre Evangeliche, vi è per i Vandali Epopti un altro acquisto da farsi, quello, cioè, del Mondo Autore , letterato . " Nel Mondo letterato domina , " ora un genere, era un altro di letteratura, a " tenor della moda; e fauno l'ammirazione delle " teste deboli. In un tempo sono le produzioni " dell' entusiasmo religioso, in un altro lo spirito " filosofico ; altre volte lo spirito sentimentale, " ed altre delle pastorali, dei romanzi, di ca-" valleria, dei peemi epici, delle edi, che inon-" dano il Pubblico. Bisogna faticare per met-" ter ancora alla moda i principj del nostro Or-" dine, che tendono alla felicità del genere uma-" no ". S'intende sempre quei principi, che sotto pretesto di rendere felice l'uman genere, e di non fare, che una stessa famiglia, non lascieranno peppure sussistere una sola Nazione, una sola Religione, un solo titolo di proprietà, una sola casa, o dimora stabile.

" Bisogna guadagnare per i nostri principi, " il favor della moda, afinchè i giovani Scrittori " gli spargano nel Popolo, e ci servano senza vo- lerlo. Bisogna ancora, per riscaldare le teste, " predicare con tutto il calore l'interesse genorale dell'umanità, ed ispirare l'indifferenza per " tutte le unioni più strette ". Quì lo scellerato

legislatore osa ancora proporre l'esempio di Gesà Cristo, e della sua preusa indificrenza per la sua famiglia. Mentre Gesu è morto per tutti gli uomini, mentre il suo affetto per la più santa fra le Madri non gli ha mai fatto scordare la grandopera della Redenzione del genere umano, conviene, che l' Epopto Illuminato trovi degl'imbecilli, che si lascino persuadere, che l'amare il genere umano è lo streso, che annientare tutte

le Nazioni (ibidem 3.).

Ecco una nuova Legge da osservarsi dall' Epopto per acquistare alla Setta l'impero della
letteratura. "Voi prorurerete, gli duce la rego"la, che gli scritti dei nostri Adepti sieno esaltati nel Pubblico; farcte suonar la tromba in
"loro favore, e guarderete, che i giornalisti uon
rendano sospetti i nostri Scrittori (ibidem 4).
"In quanto ai Letterati, e Scrittori, che senza
appartenere aucora alla nostra Società, hanno
dei principi simili ai nostri, se sono di quegli
"uomini, che noi chiamiamo buoni, poneteli
"nella classe di quelli, che bisogna arrolate;
"il Decano adunque ne abbia una lista, e di
"rempo in tempo abbia eura di farla girare tra
"i Fratelli" (bidem 5.).

Ricapitoliamo per un istante tutte queste leggi, e vediamo, come tendono al infettare alla sordina tutto l'impero delle lettere. Nelle sue Accademie la Setta forma gli Allievi; ho detto con qual prenura ella inculca le sue massime in ognuna delle sue scuole. Per paura, ch'esse non vengano alterate, gli Epopti invigilano salle scnole d'un medesimo Distretto. Eglino hanno le loro Assemblee provinciali, ove tutto si combina fra foro, si prevede, e si prepara; ogni Epopto v'in-

terviene munito delle sue Note, ed osservazioni su tutto ciò, che potrebbe ostare, o promuovere nel sno Distretto i progressi della Scienza illuminata. Tutti i conti, e tutte le deliberazioni di tali Assemblee sono spedite al Superiore Nazionale , che n'è l'Ispettore , e veglia , acciocche in tutti si mantenga lo stesso spirito. Ciò, ch' egli fa per la sua Nazione , l' Arcopago della Setta lo fa per gli Epopti, e per tutte le Nazioni. Così il tutto vien a formare una sola, e medesima Accademia, invisibile ai profani, ma che nelle sue sotterrance ramificazioni, si estende da per tutto come l'istessa Setta, e da per tutto mantiene gli stessi principi, animata dello stesso spirito, seguendo le siesse leggi per farle servire alle stesse trame di empietà, e rovina universale.

Ma l'unità, ed universalità di quest' Accademia cospiratrice, nel seno della Setta, è ancora poco; ella deve di più impadronirsi delle Scuole pubbliche, e delle Cattedre Evangeliche. Bisogna ch' ella diriga i talenti d'ogni letteratura; che pieghi tutti i geni ai suoi progetti; che faccia service alle sue traine sino l'impero della Moda. Bisogna che l'Illuminismo soggioghi l'opinione, e che le scienze siano gli strumenti dei suoi trionfi , per posci i perire esse medesime, dopo ch'esso per loro mezzo avrà fatto perire le Leggi , l'Altare, il Trono, ogni proprietà individuale, ed ogni Società Nazionale. Paragonate i Misteri della Setta col Codice de'suoi Epopti, e diteci, se tali pon sieno gli ultimi risultati dell'Impero, ch'ella cerca per mezzo loro d'usurpare sulle Scienze? Questi risultati ispirano sdeguo, ed orrore. Il mostruoso Legislatore, the ha potuto combinarli, pretende ch'essi esigano ammirazione, e rispetto

dai suoi Allievi; e gli Epopti sono incaricatà d'ispirarglielo : " Conviene , loro dice, che voi " diate alle nostre classi inferiori un'idea così " sublime della santità del nostro Ordine, che, · per esempio, una promessa fatta sull'onore del-" l' Illuminismo , sia per essi più inviolabile dei " giuramenii" ( idem 29. ). Così l'Ateo supplisce al nome di Dio. Egli ha bisogno di legami; ha spezzato tutti quelli della coscienza; egli chiama l'onore . e lo apposta, fra i suoi delitti. " Colui " osa dire Weishaupt, sara infame, il quale · avrà violato il giuramento fatto sull'onore " della mia Società. Di qualunque condizione " egli sia, sarà proclamato infame in tutto l'O:-" dine, senza temissione, e senza speranza. lo voglio, che sieno prevenuti, e riflettano seria-" mente quanto è terribile il giuramento sul mio " Ordine " (Scritti orig. t. 2., lett. 8. a Cutone).

Gli Epopti incaricati ad ispirare questa venerazione, sono in possesso d'un grado troppo rispettato nella Setta per comprometterne la dignità. Eglino assistono, quando loro pare, alle Assemblee dei gradi inferiori; ma non debbono esercitarvi alcun impiego. La soggezione, che la loro presenza ispirerebbe, potrebbe esser nn ostacolo alle loro osservazioni in codesti gradi. Gli Allievi potrebbero contenersi davanti all'Epopto. e bisogna, ch'egli li veda nel loro stato abituale. Egli non comparirà perciò fra di essi, che come un loro eguale. Una legge espressa fa loro un dovere di occultare il suo grado (1dem 31.). Come Superiore ignato, assiso sulle stesse panche, li vedrà più sciolti, e firà con più di liberrà fra loro le funzioni di Scrutttore, e conoseera meglio la loro capacità. Se fra gli Allievi ve ne fossero di quelli, che particolarmente si distinguessero per lo zelo, e la fedeltà, questi potrebbero esser ammessi alla sua confidenza. Egli li proporrà al Decano, il quale può chiamarli vicino alla sua persona, e farli suoi Accoliti. Il Decano potrà ancora impiegarli nella sua corrispondenza, ed ammetterli al Sinodo degli Epopti, aspettando, che si sieno mostrati degni d'esser promossi a tutti i Misteri riserbati a questa classe (bidem n. 32.).

Qui finisce la parte del Codice, che deve comunicarsi a tutti gli Epopti. I seguenti Capitoli ci diranno le nuove istruzioni, che avranno, quando saranno creati Reggenti, o Principi

Illuminati .

## CAPITOLO XV.

ISTRUZIONI PER IL REGGENTE O PRINCIPE ILLUMINATO SUL GOVERNO DELL'ORDINE.

Tutte le istruzioni date agli Epopti dal Legislatore Illuminato hanno destinato quel grado a pervertire l'opinione dei Popoli, ad usurpare l'impero delle Scienze, dirigendole tutte ai sistemi della sua eguoglianza, e libertà, e dell' Auarchia universale. La cura di pervertire le Scienze esige fatica, ed assiduità, di cui non tutti sono suscettibili. Vi sono degli Adepti, che senza potersi distinguere in questo genere, hanno almeno zelo, e talenti necessari per la direzione degli altri ; ve n' ha di quelli , de'quali è d'uopo ricompensare i malvagi successi cogli alti Impieghi dell'Ordine. In questa doppia classe pertanto di Epopti sono scelti coloro, che la Setta innalza al grado di Reggente . Per questi ancora il Legislatore entra nelle più specifiche particolarità sopra il Governo del suo Illuminismo. Le istrusioni destinate per questo grado sono divise in quattro parti . La prima ha per titolo : Sistema generale del Governo dell' Ordine ; la seconda : istruziono per il grado di Reggente; la terza: istruzione dei Prefetti , o Superiori locali ; la quarta: istruzione per il Provinciale ( Nuovi laveri di Spart., e di Filone grado di Reg. ) . La neccesità di evelare gli artifizi dei gradi inferiori mi ha costretto a prevenire molti oggetti compresi in questa porte del Codice : ma, sia per confermare ciò, che ho già riferito, sia per riunire i diversi oggesti sotto un colpo di vista, ed ancora per for meglio comprendere il pericolo, che risulta dal loro totale, egli è bene, che noi seguitiamo il Legislatore nel punio, ch'egli ha aspettato per isvilupparli. A Weishaupt rendeva caro questo grado di Reggente la parte sopratturto delle istruzioni, che schopre tutta la carriera da seguirsi nel Governo dei Fratelli. Considerandole secondo l'Ordine, che loro ha dato, noi comprenderemo meglio i motivi della sua predilemione .

## Istruzione A; piano del Governo generale dell' Ordine.

"

1. Cli Eccellentissimi Superiori dell'Ordine illustre della vera Massoneria, non attendono immediasamente alle particolarità dell'edifizio; ma non formano perciò meno la nostra felicità per mezzo delle fatiche più gravi, che si assumono, di consiglj, lezioni, e potenti ripiem ghi, che ci somministrano.

" a. Questi eccellenti, e graziosi Superiori " hanno fissato una classe di Massoni, al quale g affidano tutto il piano del nostro Ordine. Que-

\* sta è la Classe di Reggente. = 3. Nel piano i Reggenti tengono le prime dignità. Senza questo " grado, non si può divenire Prefetto, o Su-" perior locale. = 4. Ogni Paese ha il suo Supe-" riore Nazionale, il quale corrisponde directa-" mente coi nostri Pudri , alla testa de' quali è " un Generale, che ticne il timone dell' Ordi-" ne . = 5. Sotto il Nazionale, ed i suoi Assi-" stenti sono i Provinciali, che hanno ognuno. " il loro Circolo , la loro Provincia . = 6. Ozni " Provinciale ha presso di se i suot Consulto-" ri . = 7. Sotto di lui v'è ancora un certo nu-" mero di Prefetti, che possono avere i loro Coa-" diutori nei loro distretti . Tutti questi , como " pure il Decano della Provincia, appartengono " alla Classe dei Reggenri. = 8. Tutti questi im-· pieglii sono a vita, fuor de casi di congedo, o " di deposizione . = q. Il Provinciale si elegge " dai Reggenti della Provincia, e dagli Assistenti, " con l'approvazione del Nazionale. = 10. Tutti " i successi dell' Illuminismo dipendono dai Reg-" genti ; egli è dunque giusto, che siano esenit " dai bisogni domestici; e perciò saranno sempre " i primi preveduti, e mantenuti dalla cassa del no-" stro l'Ordine. = tt. I Reggenti in ogni Provincia " formano un corpo speciale, immediatamente sot-" toposti al Provinciale, a cui devono ubbidien-" za . = 12. Gl' impieghi dell' Illuminismo non " essendo dignità , o posti d'onore , ma semplica " cariche liberamente accettate, i Reggenti deb-" bono essere pronti a faticare per il bene di " tutto l' Ordine , secondo i rispettivi talenti , e " la situazione. L'età non è qui un titolo; spesso " converrà, che il più giovine sia Provinciale;

" e il più vecchio semplice Superiore locale, e

268 " Consultore, se uno dimora nel centro, e l' al-" tro all'estremità della Provincia; oppure se l'uno " per la naturale sua attività, o per la sua si-" tuazione nel Mondo, può meglio adempire l'uf-" fizio di Superiore = 13. Acciocchè il Provin-" ciale non sia caricato di una troppo estesa cor-" rispondenza, tutti i quibus licet , tutte le let-» tere di Reggenti passeranno per le mani del " Prefetto, a meno che il Provinciale non ordini " altrimenti. = 14. Ma il Prefetto non aprirà le " lettere dei Reggenti; egli le manderà al Pro-" vinciale, che le farà passare al loro desti-" no . = 15. Il Provinciale aduna i suoi Reggen-" ti, o tutti, o solo quelli, ch' egli giudica a " proposito, secondo i bisogni della Provincia. " Chi non può prestarsi all'invito, deve avver-" tirne almeno quattro settimane prima. Deve " però sempre dar conto di ciò, che ha fatto per " l' Ordine, e mostrarsi pronto agli ordini del " Provinciale, e dei Superiori maggiori. Questa " Assemblea dei Reggenti deve tenersi almeno " una volta l' anno . = 16. Listruzione seguente " dirà ai Reggenti ciò, che merita più special-" mente la loro attenzione. = 17. Si è già detto " della premura, che dobbiamo avere di procu-" rar bel bello dei fondi per l' Ordine ; basteris " quì indicare alcuni articoli . = Ogni Provincia u ha il maneggio dei suoi denari, e non manda " al Superiore, che delle piecole contribuzioni " per le spese delle lettere . = Ogni Loggia è " pure proprietaria de'snoi fondi. = Se per qual-" che grande impresa l'Assemblea dei Reggenti " mette a contribuzione diverse Logge, o Pre-" fetture, tale contribuzione deve riguardarsi co-" me un imprestito. Le Logge ne sarauno inden" nizzate col pagamento degl' interessi, e del capitale " (il l'egislatore si è qui senza dubbio
scordato, che la proprietà fu il primo attentato
contro l'eguaglianza, e la libertà. E' ben vero
prèo, che si richiede più d'una grande impresa
prima d'arrivare all' ultuna, all' annientamento
delle proprieta ; ed intanto l'Ordine è moto
contento di godere delle sue, e di far credere
almeno alle Logge inferiori, che non si pensi a
privarle delle loro).

" Il Provinciale non ha cassa; ma egli ha lo' " stato di tutte quelle della sua Provincia. = Le " sorgenti generali di riscossione sono 1. Le con-" tribuzioni pagate per il ricevimento dei Mas-" soni: 2. Il superfluo delle contribuzioni d'ogni " mese: 3. I doni gratuiti : 4. Le multe: 5. 1 le-" gati, e le donazioni: 6. Il nostro commercio, " e le nostre manifatture, Le spese sono : 1. Il " pagamento, e costo delle Assemblee, delle let-" tere, delle decorazioni, e di viaggi: 2. Le pen-" sioni ai Fratelli poveri: 3. Le somne da pa-" garsi per arrivare al grande scopo dell' Ordi-" dine: 4. Per incoraggire i talenti: 5. Per le " prove, ed i sperimenti: 6. Per le vedove, " e i figli : 7. Per le fondazioni ". Così termina la prima parte delle istruzioni date al Reggente Illuminato. Dopo la lettura fattagliene nel giorno della sua inaugurazione, bisogna, ch' egli ascolti ancora le seguenti:

Istruzione B per ogni grado di Reggente...
"1. Lo scopo dell'Ordiune essendo di ren" dere l'uomo più selice, la virtù più anna" bile, il vizio meno potente, ne viene per
" conseguenza naturale, che i nostri Fratelli Dot" tori, e Governatori del Genere umano dela

· bouo farsi conoscere come i migliori degli uo-" mini; un Reggente illuminato sarà dunque " uno degli uomini più perfetti. Egli sarà pru-" dente, provvido, accorto, irreprensibile, gra-" zioso per farsi bramare; dev esser riputato " uomo illuminato, benevolo, disinteressato, pie-" no d'ardore per le imprese grandi in favore " del bene generale " ( le non ho bisogno di ripetere qui ciò, che vinia, vizio, ben pubblico sia per l'Illuminismo. Il Lettore, che non se ne scorda, sarà meno sorpreso di udire le seguenti istruzioni dirette a cotesti Dottori , e Governatori cotanto viituosi del Genere umano).

" 2. I Reggenti debbono studiare l'arte di " dominare, e di governare, senza comparire d'a-" verne la voglia. Sotto il velo dell' umiltà, ma " di una umilià vera, e franca, fondata sul sen-" timento della propria debolezza, e sulla per-" suasione, che tutta la loro forza proviene dalla " nostra unione , bisogna , ch' esercitino un im-" pero assoluto, e senza limite, e che tendano " a dirigere le cose verso d'ogni oggetto del " nostro Ordine. Devono schivare una serietà " pedantesca . e ridicola agli occhi dell' uomo " saggio . Diano l'esempio di nna rispettosa som-" missione verso i Superiori . S' eglino hanno il " vantaggio della nascita, saranno ancora più e sommessi ad un Superiore nato oscuramente. " La loro condotta deve variare secondo i sog-" getti , agli uni confidenti, Padri agli altri , com-" pagni del terzo", e assai di rado superiori se-" veri , cd inesorabili; e allora ancora facciano " vedere, quanto una tale severità dispiaccia v loro.

# 3. L'oggette della nostra santa legione

» sparsa nell' Universo, essendo il trionfo della «virtà, ogni Reggente deve cercare di stabilire una certa eguaglianza fra gli uomini. Prenda le parti del piu depresso, ed abbassi chi s'inmalza. Non deve seffire che l'imbecille faccia troppo il Maestro sull'uomo di spirito, il malevagio sul buono, l'ignorante sul dotto, il debole sul forte, quando aneora il torto fossa dalla parte del piu forte.

" 4. Innumerevoli sono i mezzi di condurre , gli nomini; chi potrebbe tutti descriverli? Il " bisogno dei tempi deve farli variare. In un " tempo si profitta dell' inclinazione degli uo-" mini per il maraviglioso; in un altro dell' at-" trattiva delle società segrete. Per metterci in " istima si procurerà d'insinuare, che i maggiori Monarchi, com'è vero di alcuni, cono " diretti del nostro Ordine. Se succede qualche " fatto rimarcabile , bisogna ancora insinuare il " sospetto, che ciò si deve a noi. Se v'ha un " nomo di gran ripatazione, si faccia credere , essere dei nostri ". Tutti questi artifizi scorrono dalla penna del Legislatore senza ordine. Si vede, che gli piace più d'accumulare le astuzie, che unire i principi, de quali per altro egli può supporre convinti i suoi Adepti. Proseguiamo dunque semplicemente, como fa Weishaupt.

"Senza altro oggetto, che di dare degli or"dini misteriosi, si può, per esempio, far tro"vare ad un Adepto in una locanda sotto il suo
"piatto una lettera, che più comodamente si
"avrebbe potuto fargli avere a casa sua — Nei
"tempi di grandi Fiere si arriva nelle grandi
"città commercianti, ora come mercante, ora

" come uffiziale, ora come Abate. Da per tutto " si ostenta l' aria d' uomo etraordinario, impie-" gato in affari d'importanza . = Ma tutto ciò , con accortezza, senz' aver l' aria di finzione, " ne quella di un avventuriere: ben inteso di " non far ciò in luoghi , dove si potrebbe esporsi , alle ricerche dei curiosi, e pergio della po-" lizia. = Altre volte scrivonsi degli ordini con " inchiostro chimico, che dopo qualche tempo , svanisce da se stesso. = 5. Un Reggente deve, " quanto può, occultare le sue debolezze a suoi " inferiori. = 6. Quì ritorna l' articolo già rife-" rito sul modo di procurarsi l'appoggio della " donne ; e sopra l'arte , che ogni Reggente " deve studiare per saper adularle, guadagnarle, n e farle servire al grand' oggetto dell' Illumi-" nismo. 7. = Bisogna ancora dapertutto guada-" gnare al nostro Ordine il comune del Popolo. " Il gran mezzo per ciò è l'influenza sulle seuo-" te. Vi si riesce ancora per mezzo delle libe-" ralità, e per lo sforzo; altre volte ancora ab-" bassandosi, soffrendo con un' aria di pazienza " i pregiudizi, che si portà in seguito sradi-" care poco a poco. = 8. Essendosi impossessato " di qualche parte dell' autorità, e del Govera no si fa vista di non avere il minimo credito. " per non isvegliare chi ci supplanterebbe. Al , contrario , dove non avrete alcun potere, pren-" derete l'aria di un nomo, che può tutto. Questo " ci fa temere, rispettare, e fortifica il nostro " partito. = 9 Tutti i cattivi successi dell' Or-" dine debbono essere sempre occulti agl' infe-"riori. = 10. Spetta ai Reggenti di provvedere " ai bisogni dei Fratelli, e a procurar loro i " migliori impieghi, dopo averne dato avviso al

" Provinciale . = 11. I Reggenti saranno riserva-" ti, e discreti nei loro discorsi, senza però di-" mostrare alcun imbarazzo. Ne' dubbi è sempre prescritto di consultare i Superiori per mezzo " dei quibus licet. = 12. Qualunque impiego ab-" bia il Reggente nell' Ordine, di rado risponda " a bocca, ma quasi sempre in iscristo, ai que-" siti degl' inferiori, affine di meditare, o con-" sultare ciò, ch' egli deve rispondere . = 13. I " Reggenti si occuperanno sempre de' grandi in-, teressi dell' Ordine, del nostro commercio, o " d'altro, che possa accrescere il nostro potere. " Spediranno ai Provinciali i loro progetti; e se " l'oggetto è premuroso, ne daranno loro l'av-" viso, altrimenti, che coi quibus licet, che non "è loro permesso d'aprire. = 14. Così faranno " per ciò, che sia di generale influenza, per aver " mezzo di adoperare tutte le nostre forze uni-" te. = 15. Se uno Scrittore pubblica dei principi " veri, ma che non entrano ancora nel nostro pia-" no di educazione universale; appure dei prineipj prematuri ; conviene procurar di guada-" gnare questo Autore, e farlo nostro socio; se ciò .. non ci riesce, conviene screditarlo. = 16. Sarà " molto gradevole ai Superiori, se un Reggente riuscirà a far sopprimere delle case religiose, ed applicarne i beni al nostro eggetto, per esempio al mantenimento de' Maestri di scuola convenienti per le campagne. = 17. I Reg-" genti avranno cura di formare un piano so-" lido per provvedere le vedove dei nostri Fra-" telli. = 18. Una delle più importanti nostre " cure dev'essere d'impedire la servile vene-" razione del popolo per i Principi . Le vili adulazioni guastano gli nomini per lo più me-Tom. III.

274 " diocri, e molto deboli di spirito. Vi propor-", rete loro voi stessi per esempio. Evitate la " famigliarità con loro; non vi ci confidate mai; " trattateli politamente , ma senz' affettazione, " affinche vi onorino, e vi temono. Scrivete, e " parlate di loro , come fareste degli altri uo-" mini, per insegnar loro, che sono nomini, , come noi , e che tutta la loro autorità è un , affare di pura convenzione. = 19. Trovandosi , fra nostri Adepti un uomo di merito, ma ignoto " al pubblico, nulla deve risparmiarsi per in-, nalzarlo, e renderlo celebre. Si avvertano i " nostri Fratelli di suonar da per tutto la trem-, ba in suo favore , per costriugere l'invidia , " e la cabala al silenzio. = 20. La prova delle , nostre massime, e-scuole riesce meglio ne'pic-" cioli Stati. Gli abitanti delle città capitali, e " commercianti sono per lo più troppo corrotti, " e distratti dalle loro passioni, e si credono " altronde troppo istruiti per sottoporsi alle no-, stre lezioni. = 21. E'ancora molto utile di spe-" dire sovente dei Visitatori, oppure d'incari-" care un Reggente viaggiatore, a visitare le " Assemblee, esaminarne i protocolli, rivedere " le carte, e i giornali dei Fratelli, e sentirne " le lagnanze . = Presentandosi tali Plenipoten-" ziari in nome degli altissimi Superiori, potran-" no correggere molti errori , sopprimere gla " abusi , che i Prefetti non osassero riformare, " sebbene sieno disposti a farlo per mezzo dea " Visitatori . = 22. Se il nostro Ordine non po-", tesse stabilirsi in qualche luogo con tutta la , formalità delle nostre classi , bisogna "plirvi in altro modo. Curiamo il fine, ch'è , l'essenziale, poco importa sotto qual velo,

purchè riesca . E' sempre necessario un velo, " qualunque siu, mentre nel secreto consiste " tutta la nostra forza. = 23. Per tal motivo e " sempre d' uopo occultarsi sotto il nome d' una " altra società. Le Logge inferiori della Masso-" neria sono intanto il velo più conveniente al " nostro grande oggetto; imperciocchè il mondo " è già avvezzo a nulla aspettarsi, che meriti attenzione, dai Massoni. = Il nome di una .. società letterata è ancora una maschera conve-, nientissima per le nostre prime classi. In gra-" zia di questa maschera, quando qualche cosa " si traspira delle nostre Assemblee, basta dire, " che l'adunanza si fa secreta, o per dare alla " cosa più d'attrattiva, e d'interesse, o per " non ammettervi tutta gente, e per difendersi " dagli schernitori, e gelosi, o ancora per oc-" cultare la debolezza d' una società troppo re-" cente. = 24. E per noi ancora assai importante " cosa di studiare la costituzione delle altre so-" cietà segrete, e di governarle. E' d' uopo an-" cora, con permissione dei Superiori, farsi am-" mettere in dette società, senza però addossarsi " troppi impegni. Ma anche in questa vista egli " è bene, che il nostro Ordine resti occul-" to. = 25. Gli alti gradi debbono sempre te-" nersi ignoti ai gradi inferiori. Più volontieri " si ricevono gli ordini d'un ignoto, che di uo-" mini , nei quali poco a poco si scuopre ogni " sorte di difetti. Con questo ripiego si può me-" glio osservare gli inferiori, i quali usano mag-" gior attenzione nella loro condotta, quando si " credono attorniati da persone, che gli osser-" vano . Al principio la loro virtù è dissimulativa, ma coll'esercizio diventa poi abitua, le. = 26. Non perdiamo mai di vista le scuole " militari , le accademie , le stamperie , librerie, " i capitoli delle cattedrali, ed ogni altro stabilimento, che influisca sull'educazione, o sul " Governo. I Reggenti attendano sempre a for-" mar de' piani, e a meditare la maniera di re-" golarsi, per renderci padroni di tutti , stabilimenti. = 27. In generale, ed oltre l'im-" piego loro affidato, il grande oggetto dei no-" stri Reggenti sarà lo studio costante, ed abi-" tuale di tutto ciò, che possa accrescere la per-, fezione, ed il potere al nostro Ordine, acciò " divenga per tutti i secoli il più perfetto mo-" dello di Governo, di cui gli uomini possano " formare idea ". Cioè, affinchè si possa nn giorno dire di noi: ecco la famosa società, che a forza di perfezionare le sue leggi, e il suo Governo, è riuscita d'insegnare agli uomini a rovesciare ogni legge, ed ogni Governo. Io non mi tratterrò più a dimostrare, che questo sia il vero senso, il solo oggetto di tutta la perfezione del Codice illuminato. I misteri della Setta sono troppo evidentemente svelati, perchè possa rimanere il menomo dubbio sopra questa spiegazione. Ma per arrivare alla perfezione, e alla potenza della Setta, vi sono ancora delle leggi, e degli artifizi do studiare per i Reggenti illuminati. Weishaupt ne fa l'oggetto di nuove istruzioni, che loro riserba, a tenor del posto, che occupano nella sua gerarchia.

## CAPLTOLO XVI.

SECUITO BELLE ISTRUZIONI SUL GOVERNO DELL'IL-LUMINISMO; LECGI DEI SUPERIORI LOCALI.

Lualunque autorità, che i Fratelli Illuminati maggiori sembrino esercitare nelle loro Accademie Minervali, non v'è però vera superiorità per la loro classe preparatoria; e nemmeno ve n'è pel Cavaliere Scozzese nella sua classe intermediaria. L' Ordine non riconosce dei veri Superiori, che nella classe de' misteri; e ancora in essa, bisogna essere arrivato al grado di Reggente, per divenire Prefetto dei Cavalieri Scozzesi, o per essere Decano nel suo Distretto. Queste sono veramente le due prime cariche, che nell' Ordine si considerano fornite di reale autorità da esercitarsi sopra i Fratelli. Sebbene detto si sia, che ogni Superiore troverà nelle sue istruzioni le leggi, che lo riguardano, io non so, se ve n'abbia di particolari per i Decani . Il Codice della Setta non mi offre, che un Capitolo

sulla loro elezione, e consecrazione. L'elezione spetta al Provinciale, quando si tratta d'un primo stabilimento in un nuovo Distretto. Ma per la demissione, o dopo la morte del primo Decano, gli Epopti si uniscono per dargli un successore ; ed il Provinciale non ha più, che il diritto di confermare il soggetto presentato. Riguardo alla così detta consecrazione, ella si fa per mezzo di un delegato, che si chiama qui plenipotenziario. Lo stile della cerimonia è un latino barbaro, e d'una sciocchezza estrema. Vile scimia di Moliere il Legislatore illuminato fa l'elezione del suo Decano, come quell' Autore dell' Ammulato immaginario ha fatto per la lantea del suo Dottore. Poco spirito, e talento si richiede per deridere le cose sante, ma ve ne vuole però per saper essere grazioso nelle derisioni. Risparmiamo al Lettore queste turpitudini; bisognerebbe esser Epopto per soffrire di leggerle senza nausca (1).

<sup>(1)</sup> Volendosi però un saggio di questa miserabile Commedia, si supponga gli Epopti adunati, e vestiti de' loro abiti sacerdotali. Il Delegato apre la Scena con queste parole: Aperi, Domine, os meum, e i due Preposti lo ripetono .- Plenipotenziario: Fili mi , quid postulas? Delegato : Ut Deus, et Superiores nostri concedunt nobis Decanum hunc, quem ad te duco. -- Plen. Habetis decretum? -- habemus -- legatur -- communi voto, atque consensu Superiorum, elegimus noliis in Decanum fratrems N. N. presbyteram nostræ provinciæ, majoris Ordinis, verum , atque prudentem , hospitalem , moribus ornatum, sa pientem , illuminatum , Deo , et Superioribus nostris per omnia placentem, ad celsitudinis vestræ dignitatem adducere, quatenus, Auctore Domino, nobis velut Decanus precesse valeat, ut nos sub ejus regimine in securitate, magnie scientiis, aliisque operibus curare possimus. - Plenip. Disposuisti domui tua? -- Disposui . -- Nosti , quanta sit Decani cura , et qua pana infligantur infideles , &

Non è lo stesso delle lezioni, che la Sérta riceva per i suoi Prefetti. Questi Superiori locali possono aver sotto di loro sino ad otto Logge, parte minervali, e parte massoniche. Ogni Prefetto è il primo Reggente della sua Prefettura; ha la direzione di tutto ciò, che il Codice chiama edifizio inferiore dell' Ordine. Tutte le quibus licet del suo Distretto passano per le sue mani. Egli apre quelle dei Cavalicri Scozzesi, le solt dei Novizi, e Minervali; ma fa passare le altre

delatores? -- Duce me Domine . -- Ego auctoritate Superiorum indutus, firmiter sub interminatione anathematis inhibro tibi, ne quid de scientiis occultis, alicui profano communices. Si tu autem aliquid attentare præsumpseris, maledictus eris in domo, et extra domum, in civitate, et in agro; maledictus vigilando, et dormiendo, manducando, et bibendo, ambulando, et sedendo; maledicta erunt ossa, et caro, et sanitatem non habebis a planta pedis usque ad verticem capitis. Veniet tunc super te maledictio, quam per Moysem in lege filio iniquitatis Dominus promisit. Deleatur nomen tuum in libro viveutium, et cum justis non amplius scribatur. Fiat pars tuis cum Cuin fratricida, cum Natham, et Abiron, cum Anania, et Saphira, cum Simone Mago, et Juda proditore. Vide ergo, ne quid feceris, quo anathemate merearis. Segue l'imposizione delle mani, l'esortazioni, e le benedizioni , sempre nell' istesso idioma. Il Preposto tenendo di nuovo le mani sul capo dell'eletto termina la cerimonia con dire: Sient ros Hermon, qui descendit in Monte Sion , sic descendat super te Dei sapientia benedictio. Qual'atroce empietà non deve la Setta aver ispirato a suoi Epopti, quando li giudica capaci di compiacersi di sì vilì, e golle derisioni, e di questo abno della Sacra Scrittura? Ne si creda ch'io abbia aumentata la barbarie del loro gergo, o soppressa qualche spiritosità. Non ve n' ha punto in tutta la Commedia. Tutto è goffa buffoneria. I congintati sanno poco ridere, e l'empietà deprava ogni cosa, e fino il gusto delle lettere (Vedi nuovi lavori di Spartaco in Decano).

ai Superiori maggiori. Quando egli stabilisce delle nuove Logge, o riceve auovi Fratelli, impone a quelle dei nomi geografici, ed a questi dei nomi caratteristici estratti della lista, che gli fa pervenire il Provinciale. In contraccambio egli spedisce tutti li mesi al Provinciale un conto generale della sua Prefettura, e di tre in tre mesi le lettere reversali, li giorpali scrutatori dei Fratelli con la descrizione della loro condotta morale, e politica, e lo stato delle casse di ogni Loggia. Egli decide della promozione dei Fratelli, sino al grado di Cavaliere Scozzese, che non può conferire senza il consenso del Provinciale. = Ha diritto di farsi rimettere, una volta l'anno, tutti gli scritti, che i Fratelli tengono, spettanti all'Ordine, li restituisce a chi si è dimostrato affatto fedele, ma non a chi egli tien per sospetto, o debba esser congedato (Istruz. C. Reggente n. 1. X.).

Dall'esperienza, zelo, e vigilanza del Prefetto dipendono i fondamenti dell'edifizio. Per dirigerli in ogni parte del loro governo, Weisiaupt forma tntte le lezioni comprese sotto questi titoli: 1. preparazione, 2. formazione degli Allicoi, 3. spirito di corpo, ossia affetto per l'Ordine, 4. subbordinazione, 5. secreto. Eciascun di questi articoli ci offre la raccolta di una folla d'artifigi raccomandati nel resto del Codice, ma lo stndio de'quali è specialmente necessario ai Prefetti. Io mi contenterò di estrarne le regole più essenziali, sulle quali il Legislatore insiste con più di calore: tale si è quella, che nella prima pagina del Codice si trova sotto il titolo preparazione.

" La nostra forza consiste in gran parte nel

m numero: ma ella dipende ancora molto dalla din ligenza, che noi impiegheremo a formare i nostri Allievi. = I giovani si piegano, e si prestano meglio a quest' oggetto . = Il Prefetto
adunque nulla risparmiera per mettersi in possesso delle Scuole del suo Distretto, e dei loro
"Muestri. Egli farà in modo, che sieno confidate si Maestri del nostro Ordine. Così si
riva ad ispirare le nostro massime, e ad avvezzarvi la gioventà; e si preparano le migliori
teste a lavorare per noi ". Sotto l' istesso titolo si leggono le seguenti regole non meno osservabili, date ai Prefetti per la propagazione
dell' Ordine.

" Trattandosi di formare una nuova Colonia, " scegliete tosto un Adepto ardito, e affatto no-" stro devoto; mandatelo a dimorare qualche " tempo nel luogo preso da voi di mira. Prima " di popolare l'estremità, cominciate da bene " stabilirvi nel centro . Ivi conviene subito ap-" plicarsi a guadagnare persone d'ordinario più " stabili , come i Mercanti , ed i Canonici . Av-" vertite di non confidere questa missione a Fra-" telli senza fortuna, i di cui bisogni sarebbero " ben presto a carico del nostro Ordine; imper-" ciocche, sebbene tutti i nostri fratelli abbiano " diritto ai nostri soccorsi nei loro veri bi-" sogni, non conviene però, che quelli della " vostra Provincia, sotto qualunque pretesto, " divengano a carico delle Provincie vicine. " Neppure conviene, che gli altri Distretti s'ac-" corgano della debolezza dell'Ordine nel vostro. " Infine bisogna riserbare, con che assistere ai " fratelli delle scuole minervali, secondo la pro-" messa loro da noi fatta. Non cercherete di sten-

" dervi di più , finche non sia tutto consolidato " nel capo-luogo del vostro Distretto. Esami-" nerete maturamente , a quali fratelli può es-" ser confidata questa missione, = Penserete " quindi, se meglio sia di cominciare da una " Chiesa Minervale , o da una Loggia Masso-" nica . Guardate bene , qual sia l' uomo , che " mettete alla testa della vestra Colonia, s'egli " ha cuore, e zelo; se sia prudente, esatto, e " proprio a formar gli altri ; se ha del credito', " e gode d'una certa considerazione; se sia ca-" pace d' una fatica seria, e costante; in somma, " se abbia tutte le qualità necessarie a tale im-" presa. Considerate ancora le località. Il sito. " dove cercate di far il vostro stabilimento, è " egli vicino, o lontano dal vostro capo-luo-" go ? = V'è sicurezza, o pericolo per noi ? E' " piccolo , o grande , popolato più , o meno ? " Quali mezzi possono condurvici, e come ado-" prarli ? A quali nomini possiamo indirizzarci " prima? Qual pretesto converrà dare all'affare? " A quali Superiori dovrà sottoporsi la nuova " Colonia?

"Quando voi avrete acquistato in essa dello forze sufficienti, e soprattutto quando i nostri "Fratelli vi sono in possesso delle prime dignità; se avete, di che provvedere alle occorrenze dei Fratelli; se lungi d'aver nulla a tenere all occorrenze, noi dirigiamo coloro, che ne tenere gono le rediniti siate sicuri, che il Popolo non vi mancherà, e ne avremo più, che non ci bissogna. Non si può troppo inculcarvi questa maniera di preparare le strade. Se è per noi cosa interessante d'aver le scuole ordinarie, la "è anche più di guadaguare i Seminari Ecole-

siavici, e i loro Superiori. Con tal gente nos abbamo la principal purte del paese; acquissiamo in favor nostro i più grandi nemici d'ogni innovazione; e ciò, che vade più di tutto, insieme cogli Ecclesiastici, il Popolo, e la gente comune si trovano in nostro potere. Avvertite però, che cogli Ecclesiastici bisogna usare molte precauzioni. Questi Signori di rado tengono un ginsto mezzo, o sono troppo liberi ri, o troppo timidi, e i troppo liberi di rado hanno costumis. Qui è, dove il Legislatore da l'esclusione ai Religiosi, ed avverte i Fratelli l'esclusione ai Religiosi, ed avverte i Fratelli

di fuggire i Gesuiti come la poste.

Traducendo queste leggi, io suppongo, che il Lettore supplisca alle riflessioni, che ogui momento mi sento spronato a fare. Almeno i Principi ne avranno a fare alcune nel seguente articolo. = " Quando il Prefetto è arrivato poco " a poco ad introdurre dei membri zelanti per " il nostro Ordine nei Dicasteri, e nei Consigli " del Principe, egli ha fatto tutto ciò, che può " fare; e vale più, che se avesse iniziato il Priu-" cipe stesso. Ma in generale i Principi saranno " di rado ammessi nell' Ordine, e quegli ancora, " che si ricevessero, non saranno innalzati so-" pra il grado di Cavalier Scozzese ". Da ciò, che si è veduto in questo grado, ed ancora in quelli, che lo precedono, il favor, che Weishaupt si degna accordare ai Principi permettendo, che vi possano aspirare, è assai sorprendente . Egli non ha già aspettato a questo grado per insinuar chiaramente i suoi prozetti. I Principi avrebbero certamente lo spirito poco accorto, se non gli avessero almeno sospettati prima di farsi creare Cavalieri Illuminati . Come dunque

sperare, che vi arrivassero senza traveder le trame della Setta contro la loro autorità? Questo enigma si spiega colle stesse confidenze del Legislatore. " Miei Fratelli, scriv'egli ai suoi Areo-" pagiti , se voi mostrate i nostri gradi all'Elet-" tore , abbiate l'avvertenza di farvi li seguenti " cangiamenti . In quello d' Illuminato minore , " invece di Monaci imbecilli, mettete nomini " imbecilli. = In quello d'Illuminato maggiore, a cancellate la frase, i Preti, e i Principi ci " fanno ostacolo. = In quanto al grado di Prete, " non mostrate altra cosa, se non che l'istru-" zione relativa alle scienze, e rileggetcla bene, » affine di non lasciarvi alcuna allusione al re-" sto del grado " (Scritti orig. t. 2. lett. 2. Gen. 1785. ). Queste soppressioni cominciano a spiegare l'enigma; un espediente più insidioso ancora ne sgombra ogni altra oscurità. Io voglio " riandare tutto il sistema, scrive ancora Wei-" shaupt parlando dei snoi gradi inferiori, e po-" scia considerando i Gesuiti, com'è egli stesso, " aggiunge: io voglio, che tutto ciò si faccia alla » Gesuitica: che non vi si trovi una sola riga in " qualche modo sospetta per lo Stato, o per la " Religione. Andiamo dolcemente, nulla senza " ragione ; conduciamo , e prepariamo le cose a " bell'aggio " ( ibid. lett. 15. Marzo 1781. ). Citando questo testo, l' Adepto, che ci da la Storia più minuta dei gradi illuminati, assicura d'aver veduto egli stesso per il grado di Epopto un discorso, nel quale si era ommesso tutto ciò, che avea rapporto alla Religione, e allo Stato (Quadro de' gradi Illum. p. 66.) .

Ecco dunque per Weishaupt, oltre le soppressioni da farsi al bisogno, ecco ancora del

gradi, o dei discorsi posticci, atti a schernire un Principe Adepto, e persuaderio ancora d'essere stato ammesso nell'antro dei misteri, e che gli sono stati svelati tutti i secreti, intanto che i veri Adepti si ridono della sua credulità. Questo artifizio aumenta senza fallo le scelleratezze di Weishaupt; ma l'augusto Adepto n'è egli perciò più scusabile? Sia qual si voglia la parte dei misteri empi, e sediziosi, che la Setta gli occulta, egli non ha meno perciò cominciato dal giurarle ubbidienza, e protezione. La sua Corte s'empie d'Illuminati; egli crede di regnar sopra di loro, e invece non è, che loro schiavo; e se ne diventasse la vittima, non si dovrebbe dire, che egli è la causa del suo male ? Quale strano capriccio di un Principe, che ha la mania di essere ascritto alle Società secrete! Non ha dunque un Principe abbastanza doveri da compiere per il Pubblico? Con qual diritto presta egli un giuramento di protezione all'uomo, che si cela, quando tutte le sue fatiche, e cure ed ogni uso della podestà protettrice sono dovuti alla Patria, e a tutti i Cittadini? Sul Trono stesso voi avete avuto la viltà di promettere sommissione, ed ubbidienza a' Maestri di Logge! Con qual diritto darete voi al Popolo degli ordini emanati da coteste Logge? Prendendovi per capo, e giurandovi fedeltà, il Popolo non avrebbe mai pensato di aver in voi uno schiavo, e di soggettarsi a leggi bensì da voi proclamate, ma dettate dai vostri Maestri, o Superiori illuminati! Se poi , Magistrato del Popolo , voi dovete decidere sulle nostre differenze domestiche, qual considenza potrà avere il Pubblico nella vostra integrità, ed imparzialità dopoi vostri giuramenti di protezione, e di ubbidicaza

a dei Fratelli, e Maestri segreti? La Storia schiazirà un giorno queste riflessioni; e piaresse a Dio, che la rivoluzione uon avesse di gia fatto troppo sentirne l'importanza!

Se gianimai l'amor proprio dovesse essere un mobile da supplire ad altri motivi più nobili, un Principe fatto zimbello degl'Illuminati, troverebbe certamente nelle Leggi dell' Illuminismo poro di che lusingarsi ; forse che basterebbe di porgia sotto gli occhi l'articolo nuovo delle Leggi date ai Prefetti, o Superiori locali sotto il titolo: formazione degli Allievi .... " A cosa ci serve il " numero , se non si ha la concordia, e l' unità " dei sentimenti? = Niuna condizione, nè stato " possono dispensare a Fra elli dai nostri lavo-" ri , dalle nostre prove. = Per avvezzarli al di-" sprezzo di qualunque distinzione, e a nen ve-" dere, che il Mondo, e il Genere umano in " grande, il Prefetto avrà cura di raccogliere " tutti gli aneddoti, e fatti rimarchevoli, sia per " la loro nobiltà, o viltà, di qualunque Actore, " ricco, o povero, principe, o plebeo, e ne spe-" dirà la raccolta si Macstri Minervali, accció ne " informino gli Allievi. Soprattutto avvertiranno " di occultare il nome del Principe, o Gran Si-" gnore, che l'azione potesse infamare : pon l'è " bisogna, dice il Codice, che ognino impari, " che noi sappiamo far giustizia a tutti; che " presso di noi il malvagio sul Trono si chiama \* un vile furfante ugualmente, ed anche più " del mulandrino, che si conduce alla forcu ".

Sotto il titolo, Spirito di Corpo, il Prefetto è avvertito, che questo spirito s'insinua con esaltare sempre la hellezza, e l'importanza dello scopo, l'integrità dei membri, la dignità, e si-

curezza dei mezzi, l'utilità dell'istruzione, che l' Ordine dà a'snoi Allievi, e la protezione, che loro accorda. = Questo spirito sarà sempre a proporzione della sicurezza, che avranno d'esser felici, finche suranno aderenti all'Ordine, e persuasi di non trovar fettettà in altra parte. Per nutrirlo, convienc fomentare la speranza di scoperte sempre più importanti a misura, che si fa progresse. Per non lasciarli intiepidire, " cercate " di mettere i vostri Allievi in istato d'essere " sempre occupati della nostra Società, e fatene " la loro idea favorita. Osservate tutto ciò, che " fa la Chiesa Romana per rendere la sua Reli-" gione sensibile, e per tenerne l'oggetto sempre " presente agli occhi de' suoi aderenti; prende-" tela per modello . = Non è possibile qui dare " delle regole applicabili a tutto . = I Prefetti " studino indefessi di supplire a ciò che possa " mancare ai nostri lavori; propongano dei pre-" mi, ricompensino chi ha meglio trattato la ma-., teria. = Esortate i Fratelli ad essere piacevoli. " benefici, e generosi a vicenda, e verso il no-" stro Ordine". Quì il Codice passa al titolo ubbidienza , e dice ai Presetti: " Se avrete fatto " gustare ai vostri Allievi la grandezza del no-" stro oggetto, non è possibile ch'eglino non ub-" bidiscano con piacere ai Superiori ; e come si , potrà non lasciarsi condurre da chi ci ha finora " guidati con tanto successo, da chi ci rende al , presente felici, e ci fa sperare ancora maggior " felicità per l'avvenire? Langi da noi chi per " tutti questi vantaggi non è mosso all'ubbidien-" za! Esca dalla Societa degli Eletti! Lo spi-" rito d'ubbidienza s'inspira particolarmente col-" l'esempio, e l'istruzione; colla persuasione,

233 , che l'ubbidire ai Superiori è in sostanza le " stesso ché seguire i propri nostri dettami; colla " promozione ai gradi superiori; colla speranza " di cognizioni sempre più importanti; col ti-" more adoprato a proposito; cogli onori, le ri-" compense accordate a quelli, che sono docili; " collo sprezzo de'caparbi; coll'esemplare gastigo " de'ribelli; colla scelta dei più ben affeiti a noi, " e disposti a seguire i nostri ordini: con una , grande attenzione ai quibus licet, con cui si " vede se gli ordini dati sieno stati eseguiti; col-" l' esattezza de' Superiori intermedi di mandare " le giornali relazioni su i loro inferiori. Per que-" sto mezzo si conesce il numero dei Fratelli, e " i loro progressi; si vede la forza, o la debo-" lezza della macchina, la proporzione, e l'ade-" sione delle parti al tutto, il vero merito de' " promovendi, e infine il valore delle Assemblee , " Logge, e dei loro Superiori".

Sul titolo secreto. = " Qui sta, dice la re-" gola, l'articolo più essenziale; ed è per que-" sto che ancora ne' Paesi, dove abbiamo acqui-" stato potere abbastanza per mostrarci in pub-" blico , pure conviene rimanere occulti. Il Pre-" fetto deve sempre coprire destramente i suoi " progetti, secondo le locali circostanze. Con-. sulti il Provinciale sul velo, che bisogna dare " all' Ordine . = Nella guisa, che per gl' Istituti " Religiosi della Chiesa Romana, la Religione pur " troppo non era che un pretesto; così conviene , con più di nobiltà occulture il nostro Ordine " sotto l' apparenza d' una Società mercantile, " o qualche altro somigliante esteriore " . Mi si chiederà invano per qual motivo il Codice ci dice, che nella Chiesa Romana la Religione non

era, che un pretesto degl' Istituti religiosi . lo non so, che i più impudenti degli empi siansi mai fatta lecita una calunuia di questa specie. Finora S. Francesco, S. Benedetto , S. Basilio potevano ben comparire agli occhi dei vani Solisti per uomini superstiziosi, ed entusiasti, come tutti gli altri Istitutori degli Ordini religiosi; ma fra gli stessi Apostati, che dovevano assai ben conoscere gli-Ordini, nei quali erano vissuti, non ve n'è stato mai un solo, che pretendesse, che la Religione fosse un pretesto per l'Istituto, al quale egli rinunziava. Vi è mai stato un solo, che abbia osato dire, che l'ambizione, o l'avarizia, od altro motivo, fuori della Religione, abbia fondato i Cappuccini, i Carmelitani, l'Ordine di S. Benedetto, ed altri Religiosi, e Religiose? Del resto questa calunnia non è neppur dello stesso Weishaupt, e non si trova nelle sue Istruzioni consegnate da lui a Knigge, dalle quali quest' ultimo ha estratto il Codice dei Reggenti, e dèi Presetti, aggiungendovi le proprie idee . Knigge non seppe mai nè di Religiosi, nè d'Istituti . Weishaupt nato Cattolico avrebbe ben potuto trattarli all' uso degli Apostati Sofisti , egli ha ben potuto lasciare nel suo Codice questo strambo paragone del suo Illuminismo, e degl'Istituti Religiosi, ma io dubito ch'esso sia di sua idea. Egli sapeva il bisogno, che aveva delle tenebre, e non ignorava, che nella Chiesa Cattolica le leggi degl'Istituti religiosi furono sempre pubbliche, e sempre esaminate dalla pubblica autorità prima del loro stabilimento.

Dopo questa assurda calunnia, il Codice Illuminato ripete tutto ciò, che noi abbiamo di già detto nei primi Capitoli, sulla necessità di oc-

Temo III,

culture la direzione, e l'esistenza delle Logge; ma vi trovo aggiunte le seguenti Leggi: per timore, che il numero dei Fratelli non gli esponga ad essere scoperti, il Presetto avrà cura di non adunarli d'ordinario più di 10. Fratelli in ciascuna Chiesa Minervale . " Se in qualche luogo " fossevi maggior numero d' Allievi, farà d'uopo " moltiplicare le Logge, od almeno assegnare " giorni differenti a radunarsi, affinche tutti non " si riuniscano in una volta; e se vi saranno più " Logge in una stessa Città, sarà premura del Pre-" fetto, che l'una Loggia nulla sappia delle al-" tre " . Per la direzione dell'edifizio inferiore , ecco ciò, ch'egli deve osservare. = Egli deve nominare i Magistrati Minervali; ma per dare loro un capo, gli abbisogna il beneplacito del Provinciale . Sara risponsabile di quei , ch'egli mette in uffizio. = Avrà cura, che in queste Minervali, e nelle Logge Massoniche tutto vada in regola, e con esattezza. = Non vi permetterà discorsi troppo liberi per non dare sospetto di progetti contro la Religione, lo Stato, ed i costumi . = Non soffrirà , che un Fratello sia promosso ai gradi superiori, prima d'aver acquistato le convenienti idee , e qualità. In questo punto, dice il Codice, non si eccederà mai in cautele, in ansietà, e scrupoli. = " Si è già detto, che " nelle Logge Massoniche possono accogliersi dei " soggetti stranieri al nostro Ordine. Il Prefetto " baderà , ch' essi non impongano ai nostri Fra-" telli; sceglierà perciò persone probe, e quiete, " e cercherà di renderle utili all'Ordine. = Senza " il consenso del Provinciale non avrà, fuori della " sua Provincia, punto di corrispondenza relativa " all' Ordine . = Il Prefetto deve farsi famigliari

" queste Leggi, seguirle appuntino, aver sempro
presente il tutto insieme, vegliare, che ognuno
osservi i doveri del suo uffizio, non facendo
ne più, nè meno di ciò, che la sua regola esige; ed egli troverà in questa istrazione tutto
ciò, che avrà di bisogno per la sua condotta."

Con questa prontessa finiscono le regole del Prefetto Illuminato. Li cinque articoli, su i quali esse versano, hanno per preambolo una promessa ben più importante, in questi termini: se noi abbiumo estatumente provveduto a tutto ciò, che riguarda questi cinque articoli, nulla più vi sarà d' impossibile per noi in alcuna delle contrade, che sono sotto il sole.

### CAPITOLO XVII.

ISTRUZIONI DEL PROVINCIALE ILLUMINATO.

uasi tutte le Leggi da noi ora lette sotto gli articoli dei Reggenti, e dei Prefetti, erano state scritte da Weishaupt per servire di regola ai suoi Provinciali. Ciò si vede chiaro nella prima raccolta di esse, che si trova nella seconda parte, tomo secondo, degli scritti originali della Setta, pag. 17. sino a 43. Questo era ancora uno di quei pezzi, che Knigge riguardava come un capo d'opera di politica (suoi ult. schiarim.); e trovollo così ricco in artifizi, che non credette di lasciarne i soli Provinciali in possesso. Si ha veduto l'uso, ch'egli ne ha fatto, persuaso, che i Reggenti in generale, e soprattutto i Superiori locali, ognuno nel suo Distretto, saprebbero renderlo utile. L'Arcopago, e il Generale acconsentirono a queste disposizioni; ma restava ancora per istruzione speciale dei Provinciali ciò, che farà l'eggetto di questo Capitolo.

" 1. Il Provinciale deve rendersi famigliare rtntta la Costituzione dell'Ordine; deve averne " a mente turto il Sistema, quasi che ne fosse " l'Inventore. = 2. Prenderà per base delle sue " operazioni tutto il regime, e le istruzioni dei " Reggenti, e Superiori locali. = 3. Il Provin-" ciale sarà eletto dai Reggenti della sna Pro-" vincia, e confermato dal Superior Naziona-" le . = 4. Egli dev'esser figlio della Provincia " confidata alla sua cura , od almeno la conosca " appieno. = 5. Sia sciolto, quanto è possibile, da " ogni pubblica incombenza, per attendere tatto ,, al servigio dell'Ordine. = 6. Avià l'aria di " uomo, che non cerca, che il riposo, stac-" catosi da ogni affare. = 7. Dimorerà, per " quanto potrà, nel centro della sua Provincia , per meglio vegliare su i diversi Cantoni. = 8. Di-" venendo Provinciale, lascierà il primo suo no-" me di guerra per assumere quello, che i Su-" periori maggiori gli daranno. Averà il sigillo, " che gli stessi Superiori gli manderanno, e lo " farà incidere nel suo anello . = q. Eletto che " sarà , gli verranno consegnati gli archivi della " Provincia, che i Reggenti avranno ritirati, e " sigillati alla morte del predecessore . = 10. Il " Provinciale subordinato ad uno degl' Ispettori " Nazionali, gli renderà conto generale della sua " Provincia, ogni mese; questo conto sia diviso " in parti eguali al numero delle Prefetture, che " gli sono soggette. Riferiscà tutto ciò, ch'è ac-" caduto d'importante in ognuna delle nostre " scuole; esponga il nome, l'età, la Patria, lo " stato dei novelli ammessi, e il giorno delle " loro lettere reversali. = 11. In oltre dev'egli " dirigersi al Nazionale, ogui volta, che acca-

n dono cose di rilievo incompetenti al suo arbi-" trio. S'intende bene, ch' egli manderà ancora, " ogni tre mesi li suoi giornali personali, e che " nulla intraprenderà da se in oggetti politi-" ci. = 12. Non deve intrigarsi co' suoi Compro-" vinciali, ne in affari oltre la sua Provincia; c " avendone a saper qualche cosa, si dirigga all' " Ispettor Nazionale . = 13. Se avesse delle la-" gnanze a produrre contro questo Ispettore, si " dirigga al primo . = 14. Tutti i Reggenti della " sua Provincia sono i suoi Consultori; bisogna, " potendo, che n' abbia due presso di se in qua-" lità di Segretari. = 15. Egli conferma tutti li " Superiori delle classi inferiori ; nomina i Pre-" fetti ; ma per questi v'è bisogno della con-" ferma dell Ispettore, che può ricusarli. = 16. Ila " diritto di mandare i Fratelli pensionati dall'Or-" dine , ed impiegarli nei luoghi della sua Pro-", vincia, dove saranno più utili. = 17, e 18. E'in-" caricato di far passare ai Prefetti i nomi ca-, ratteristici dei Fratelli, e i nomi geografici " delle Logge, che riceverà dagli Alti Superio-" ri. = 19. A lui spetta di far noti li fratelli esclusi , perchè se n'abbia l'esatta lista nelle n nostre Assemblee. = 20. Dovendosi fare delle " riprensioni a fratelli , che sarebbe pericoloso " di offendere, egli si servirà d'altra mano, e ", la sua lettera sarà firmata Basilio; questo no-" me, che niuno porta nell' Ordine, è appunto " destinato a questo oggetto. = 21. Egli scriverà " qualche volta alle classi inferiori; e sulla pro-, posta dei nostri Epopti, prescriverà i libri, , che si daranno agli Allievi, secondo il biso-" gno d'ogni grado. = Deve, se può, stabilire

ne luoghi più comodi della sua Provincia,

" delle Librerie , e dei Gabinetti di Storia patu-" rale, dei Musei ec. ad nso dei Fratelli. = 22. Egli " apre le lette re degl' Illuminati minori , e dei " Cavalieri Scozzesi , coll' indirizzo soli; come " pure le semplici quibus licet degli Epopti, ed " ancora le primo dei Novizj; ma non puo aprire " nè le primo d' un Minervale, nè le soli d' un " Cavaliere, o d'un Epopto, nè le quibus licet " dei Reggenti". Questa gradazione nella facoltà di aprir le lettere dei Fratelli, secondo i loro gradi mostra chiaro, che l'indirizzo deve ancora avere qualche segno, che indica il grado dello Scrivente; ma io non ne ho potuto saper altro. Deve però osservare il Lettore, che le lettere dei fratelli , e fino le loro semplici quibus licet , pervengone sempre a Fratelli di un grado superiore al loro, di modo che giammai essi conoscono, chi le riceve, e vi risponde. Il Provinciale stesso non sa, o almeno non può sapere, che per congettura, a chi arrivano le sue proprie lettere, e quelle, che non gli è permesso di leggere. " = 23. Non innalzerà un Fratello al " grado di Reggente senza il permesso dell'Ispet-. tor Nazionale. = 24. Spetta a lui di far nota " ai Decani la facoltà scientifica, o la profes-" sione scelta da ogni nuovo fratello all'ingresso " nei Minervoli . = 25. Per tenere in ordine gli " archivi, egli avrà cura di raccogliere in un " istesso involto tutti gli scritti, lettere rever-" sali, e documenti relativi al medesimo Fra-" tello. = 26. In generale dev'egli aver gran " cura di procacciare all'Ordine dei cooperatori " in genere di scienze. = 27. Comunicherà al " Decano i trattati, o discorsi rimarchevoli, e , tutto ciò, che riguarda la classe dei Preti: per

" esempio, le vite, i quadri storici, e simi-" li. = 28. Se fra gli Epopti vi sono dei talen-" ti , ma poco atti per la direzione politica , egli " studierà il modo di levarli dalla parte, per la " quale sono inabili. = 20. Trovandosi i Capitoli " Scozzesi con più di dodici Cavalieri, egli mette-" rà il piu abile nella classe degli Epopti. = 30. Iu " ognano di questi Capitoli egli avra un Prete " fidato, che gli servirà di Censore secreto, o " di spione. = 31. Non trascuri di adunare i suoi " Reggenti, e di deliberare insieme con loro " nelle occasioni importanti . Auche i più saggi " abbisognano di consiglio, e di ajuto. = 32. Il " Provinciale riceve le sue patenti dal Superiore " Nazionale. = Per ispedire quelle dei Capitoli " Scozzesi, egli usa la seguente formola. = Noi, " della gran Loggia dell' Oriente Germanico co-" stituito Provinciale, e Maestro del Distretto " di . . . ., facciamo sapere, e notifichiamo, che " in vigore delle presenti, noi diamo al vene-,, rabile Fratello (quì si nota il nome di guer-" ra, e il nome solito del nuovo venerabile) " pieno potere, e facoltà di erigere un Capitolo " secreto della santa Massoneria Scozzese, e di " propagare l'Arte Reale, conforme alle sue istru-" zioni, per lo stabilimento di nuove Logge Mas-" soniche dei tre gradi simbolici. = Dato nel "Direttorio del nostro Distretto = (L. S.) Pro-" vincial segreto del Direttorio, senz' altra sot-" toscrizione. = 33. In somma il Provinciale è " incaricato di porre la sua Provincia in istato " d'intraprendere tutto per il bene, e impedire " tutto il male. Felici quelle contrade, dove il " nostro Ordine è giunto a tale potere! Ciò " non sarà molto difficile al Provinciale, che so-

297

" guiterà con esattezza gli avvisi degli eccellen-" tissimi Superiori . Secondato da tanti uomini " abili , formato nella scienza morale , sommes-" so, e faticando con essi in segreto, non vi è " nobile impresa, della quale egli non possa ve-" nire a capo ; niun malvagio disegno , ch' egli " non possa dissipare. = Perciò non solleri man-" canze , nipotismo, inimicizie, e niun' altra mi-" ra, che il bene generale; ninn altro scopo, " od altri motivi, che quelli del nostro Ordine. " Del resto si fidino di noi, i Fratelli, per l'at-" tenzione di creare Provinciali, uomini capaci " di eseguirne le funzioni. Ma sappiasi anco-" ra , che sta nelle nostre mani ogni mezzo di " punire, chi volesse abusare del potere da noi " ricevuto (Grado di Regg. Instruz. D.). Questo " potere non deve esser impiegato, che per il " ben; dei Fratelli; bisogna soccorrere a tutti " quei, a quali si può prestare soccorso, ma in " circostanze egnali sempre sieno preferiti i mem-" bri della nostra Società, e sopra tutto quelli, " la di cui fedeltà è a tutta prova. Profondia-" mo servigi, denaro, onore, beni, e fino il no-" stro sangue; e che l'offesa di un Illuminato

Così terminano le Istrazioni dei Provinciali illuminati. Esse ci danno a vedere, che sopra l'autorità loro vi è una potenza formidabile, dalla quale emana nell'Ordine ogni altra autorità; una potenza, che sa riserbasi i mezzi di punire chiunque abuserà della porzione, ch'ella gliene confida; cioè, chiunque non ne userà conforme al grand'oggetto, e a tutte le trame della Setta. Vi sono in effetto tre gradi gerarchici, superiori aucora a quello di Provinciale. Vi sono

" sia la causa di noi tutti ".

ang a questi vi è un Consiglio supremo, la di cui antorità si stende sopra gl' Illuminati di tutte le Nazioni. Questo è il Consiglio, a cui la Setta ha dato il nome d'Arcopago; ed infine per questo Arcopago vi è un Presidente, ch'ella chiama il Cenetate dell' Ordine. Il seguente Capitolo riunirà insieme rutto ciò, che si può ricavare dagli archivi noti della Setta su questi gradi supremi della potenza illuminata.

## CAPITOLO XVIII.

DEI DIRETTORI NAZIONALI; DEGLI AREGPACITI; E DEL GENERALE DELL'ILLUMINISMO.

el piano generale del Governo Illuminato si legge, che egni Fratello avrebbe istruzioni particolari per il grado, che occupa nell'Ordine gerarchico della Setta. Non mi è riuscito di scoprire quelle destinate alla direzione ,de' suoi Superiori Nazionali. Questa parte di Codice non si trova nei due volumi così spesso citati sotto il titolo di scritti originali, ne in quello di Spartaco, e Filone, che ci ha svelati tanti altri misteri . Non sembra, che nemmeno sia giunta alla notizia degli Antori Tedeschi, anche i meglio istruiti, e che più si sono distinti pel loro zelo contro l'Illuminismo Avrei fino esitato per qualche tempo a decidere, se i Superiori chiamati Direttori Nazionali, e quelli, ch' io veggo detti Ispettori, non costituissero, che un solo, e nieclesimo grado nel Governo della Setta. Ella neni

li confondeva ancora, almeno all'anno 1782., mentre le lettere di Weishaupt a quell'epoca, ci mostrano la divisione della Germania illuminata, fra tre Ispetioti, avendo ognano sotto di se i Provinciali del suo Dipartimento ( Scritti orig. tom. 2., lett. 15. a (utone ). Ma dall'altra parte, il quadro generale, che la Setta mette in mano de' suoi Reggenii, e l'ultima opera di Filone stanipata nel 1788., non mostrano altro grado gerarchico tra i Provinciali dell'Ordine, e questi Nazionali disegnati quindi , ora sotto nome di Superiori . La corrispondenza , e la subordinazione divennero immediate ( Direzioni Sist. N. 5., e Fil. ult. lavon pag. 81. ). Egli è dunque evidente, che nell'ulteriore formazione del Codice , questi due gradi d'Ispettore , e Direttore Nazionali si sono confusi, e ne formano un solo nel Governo della Setta. Ella può ben occultarci le leggi, che impone a questi Superiori nazionali: ma il solo loro nome dimostra l'importanza delle funzioni, delle quali l'incarica; e se ci manca la descrizione di tali funzioni, è facile di supplirvi con ciò, ch'essa ne ha lasciato sfuggire da altre parti del Codice.

Rammentiamo qui ciò, ch'è stato detto nel Capitolo degli Epopti su i aistemi da fissarsi per questa classe d'illuminati, affine d'impossessarsi delle scienze, e di dirigerle tutte alle trame della Setta. In quell'istesso Capitolo noi abbiamo veduto la Legge obbligare gli Epopti a raccogliere melle loro Assemblee provinciali, annuali, tutto ciò, che il loro genio potesse aver inventato di mezzi propti ad impadronirsi insconsitimento della pubblica opinione, e a staccare i Populi da tutto ciò, che la Setta chiama pregiudizi religio-

si . Abbiamo osservato la classe dei Reggenti in particolare destinata a scavare i fondamenti dei Troni , ad infievolire , e far helbello svanire la venerazione finora attaccata alla persona, ed alle funzioni dei Sovrani . Vi è per gir Epopti una legge, ed una funzione speciale, ch io sinora non ho citato, e che deve qui aver luogo. lo la ricavo dal Tomo II. degli scritti originali sez. 2., intitolata : articoli convenuti fra gli Areopogiti nel mese di Adarmeh 1151., dell'era volgare Decembre 1781. Sotto questo titulo io leggo, all'articolo Alti Misterj : " Se fra 1 nostri Epopti " si trovasse di quei geni più sublimi, teste spe-" culative , noi ne faremo i nostri Maghi . Gli " Adepti di questo grado si occuperanno a rac-" cogliere, ed ordinare i grandi sistemi filosofici, « ed immagineranno, e compileranno per il Po-" polo una religione, che il nostro Ordine vuol " dare più presto, che sia possibile, all'Universo " (Le parole Religione di Populo nell'originale scritto per mano di Zwach, sono espresse con le cifre so., 14., 2., 3., 18., 17., 8., 2., 4., 6., 4. , 14. , 13. ) .

Non perdo di vista, che devo parlare dei Direttori Nazionali; ma io temo, che il Lettore non opponga il progetto di dare all'Universo una Religione, al progetto di distruggere ogni R-ligione. Si rammenti pertanto qui la religione, che Weishaupt stesso da ai suoi Maglii, Ella è affatto quella dello Spinosismo, che non ammette altro Dio, che il Mondo medesimo, cioè, quello di nu vero Ateismo. Si rammenti ancora, che non degli ultimi misteri della Setta consiste nello svelare agli Adepti, che tutte le Religioni sono l'invenzione dell'impostura; e sarà ficil cosa di com-

binare questi due progetti della Setta : l' nno di dare quanto prima al Mondo una religione fabbricata das Maghi, e l'altro di distruggere ogni Religione. Questi due progetti devono eseguirsi successivamente. Le idee religiose sono ancora troppo fortemente impresse nell'animo dei Popoli, perchè Weishaupt speri di distruggerle in un colpo, e senza supplirvi almeno con una specie di culto ingannevole, e sofistico, che nel fondo non è, che il Culto della Ragione, di cui la rivoluzione francese ci ha di già dato un saggio. Questa religione da inventarsi dai Maghi dell'Illuminismo non è dunque quì, che un primo passo da farsi per tosto distruggere la Religione esistente di Gesu Cristo nell'Universo. Quando la Setta sarà venuta a capo di questo primo oggetto, ben si lusinga, che le sarà facile di sgannare l'Universo sa quella , ch' è di sua propria invenzione .

Tal è dunque il complesso dei sistemi da idearsi, e dirigersi dalla Setta per arrivare all'ultimo scopo dei suoi Cospiratori. Tutti quelli, ch' ella chiama uomini di genio, sue teste specolative, si occupano nei loro distretti sotto l'ispezione dei Provinciali, all'invenzione, e compilazione di tali sistemi, che, combinati nelle Ascemblee Provinciali, sono quindi rimessi al Direttorio Nazionale per subirvi un nuovo esame, e ricevervi un nuovo grado di perfezione ( Istruz. per l' Epopro n. 12., e 14.). Uno de'primi doveri del Direttore sarà di raccogliere tutti questi sistemi anti-religiosi , anti-sociali , e di giudicare sino a qual grado possono esser ntili al grande oggetto dell' universale rovesciamento. Il solo Direttore non bastando a questo lavoro, avrà picesso di se gli Eletti della Nazione, come i Provinciali hanno presso di loro gli Eletti delle Provincie. Questi Eletti Nazionali combinando i loro sforzi, vedranno quali di questi sistemi meritine di entrare nel tesoro delle scienze illuminate; e così perfezionati questi sistemi d'empictà, e di scompiglio saranno deposti negli Archivi del Direttore , divenuti gli Archivj Nazionali . A queeti ricorreranno i Superiori Provinciali ne' loro dubbi; e di là partiranno tutti i lumi da spargersi nelle diverse parti della Nazione. Ivi puro il Direttor Nazionale troverà le nuove regole a dettare, affinchè tutti i Fratelli Nazionali tendano più sicuri , e uniformi al grande oggetto (ibid. 11. 15. ). Ma la Setta non limita le sue mire ad una Nazione. Vi è nel suo regime un Tribunale Supremo, che ha saputo sottoporle tutte alla sua ispezione, e alle sue trame. Composto di 12. Puri dell' Ordine ( Filo. ult. schiarim. p. 119. ) , presiedute da un Capo, Generale di tutto l'Illuminismo, questo Tribunale Supremo, sotto il nome di Arcopago, è il centro di comunicazione per tutti gli Adepti sparsi sulla terra. Così dall'ultimo dei Fratelli sino all'Adepto consumato, tutto si gradua, tutto si collega per mezzo delle quibus licet , delle soli , e delle primo , tutto si fa, e tutto arriva in ogni Impero sino ai Direttori Nazionali, e da questi tutto si fa, e tutto arriva al centro di tutte le Nazioni, al Supremo Areopago, al Generale, e Capo della Setta, universale moderatore della Cospirazione.

L'articolo essenziale da osservarsi nel Codice del Direttor Nazionale, è dunque la sus corrispondenza immediata coll' Arcopago dell' Illuminismo. Questa cerrispondenza non è dubbiosa; noi l'abbiamo veduta formalmente espressa in que-

Lescondy Code

sti termini, nel piano generale del regime, che la Setta svela a'suoi Reggenti: vi è in ogni Impero un Direttore Nazionale in Società, ed unione immediata coi nostri Padri, il primo de' quali è al timone dell' Ordine ( Dirett. Sistem. n. 4.). Da ciò procede l'ingiunzione ai Provinciali, di render al Directore Nazionale dei conti così frequenti, ed esatti di tutto ciò, che accade d'interessante nella loro Provincia, di ricorrere a lui in tutti i loro dubli, sopra ogni oggetto di qualche conseguenza; di pulla intraprendere negli affari politici senza il suo consiglio' ( ibiaem , n. 10. e 11. ); proviene encora l'attenzione di subordinare al Direttore la scelta degli Adepti da innalzarsi nell' Ordine al grado politico di Reggente, oppure alle Prefetture dei Distretti (ibid. n. 15., e 23.); di più l'elezione stessa dei Provinciali sottoposta al Nazionale (ibid. n. g. ); e soprattutto l'attenzione di riserbargli tutte le quibus ticet dei Reggenti, affinche i secreti delle loro scoperte politiche pervengano sicuri a quello, che non deve lasciarle ignorare ai Pari dell' Ordine ( n. 22. ) .

pedire, prevenire, o accelerare in ogni Città, Corte, o famiglia; e per mezzo sno, e de' suoi Fratelli Ispettori delle Nazioni, tutte queste cognizioni anderanno a riunirsi, a concentrarsi nel Consiglio Supremo della Setta; ed allora non vi è più un solo Sovrano, Ministro di Stato, un solo Padre di fantiglia, un sol uomo nel seno dell'amicizia, che possa dire: sono sicuro del mio segreto, esso non è arrivato, nè arriverà a questo Areopago. Per mezzo ancora di questo Direttore Nazionale, tutti gli ordini meditati, e combinati nell' Areopago, tutti i decreti dei Pari Illuminati saranno noti agli Adepti di tutte le Nazioni, di tutte le Provincie, di tutte le Accademie, e Logge Massoniche, e Minervali della Setta. In fine per mezzo suo, e degli altri Direttori Nazionali ritornerà il conto generale da rendersi de'suoi ordini, e della loro esecuzione, al Senato dei Pari. che gli ha dettati. Per mezzo suo eglino conosceranno i negligenti da scuotere, i trasgressori da castigarsi, e a far ricordare il giuramento, che sottopone la loro fortuna, e fino la lor vita ai decreti dei Superiori maggiori, dei Padri ignoti, dell' Areopago della Setta. Invano adunque ella occulta il Codice de'suoi Ispettori; dopo tutte le leggi uscite da' suoi antri, si veggono ad evidenza tutti i misteri compresi in queste sole parole: vi è in ciascun Imperio un Direttore Nazionale in collegazione, ed in corrispondenza immediata coi Pari dell' Ordine .

In quanto alle leggi, ed al regime speciale del suo Areopago, ben si comprende, che la Setta avvà cura di tenerle celate in tenebre ancor più impenetrabili ai profani. V'ha però dei mezzi sicuri per isvelarne l'essenza, e gli atessi Padri

Tomo III.

dalla mano dell' istesso Legislatore; che importa più a noi di sapere delle leggi, ch' egli ha dato ai suoi Arepagiti ? Sappiamo tutto ciò, ch' essì debbon essere; sappiano, ch'eglino debbon distinguersi per la loro empietà, e soprattutto per la profondità degli artifizi nell'arte di sedurre i Popoli, di minare sordamente gli Altari, e i Troni , di guidar nelle tenebre le Coorti dei Congiurati; sappiamo infine, quanto gli alti Adepti debbono rassomigliare a Weishaupt stesso, per esser ammessi al suo Areopago; non si ha dunque più bisogno d'altra legge da costoro, che di prepararsi indefessi a nuovi delitti, d'audar d'accordo negl'interessi, che la Setta esigerà, nella profondità, e malignità degli artifizi, che li faranno riuscire più infallibili. Non ostante tutto ciò, il genio di Weishaupt, che non lascia mai al caso un solo de'snoi misfatti quando può renderlo indipendente dagli accidenti, intraprese di dare ancora un Codice speciale ai suoi Areopagiti, e di formarsene nno per se medesimo, e per i Spartaci, che gli succederebbero. Noi non abhiamo di questo Codice, se non ciò, ch' ei chiama Schizzo, le leggi interinali. Questo Schizzo diretto ai suoi primi Areopagiti, si trova nella sczione IX. del Tomo I. degli Scritti originali. Si hanno varie lezioni relative all'istesso oggetto. sparse nelle sue lettere. Da tutto ciò possono estrarsene le leggi seguenti.

"Gli Areopagiti formano il più alto Consiglio dell'Ordine. = Attenderanno agli affari i più "importanti. = Possono arrolare all'Ordine qualche allievo, ma lascieranno ad un bravo Adepto "la cura d'istruirlo; gglino vedranno sempliceamente di quando in quando questi Candidati " per fomentarne l'ardore, e mantenerne lo ze-" lo . = Invigileranno, che la condotta dei no-" stri Illuminati sia da per tutto uniforme. = Ve-" glieranno specialmente sopra Atene ( Monaco " in Baviera, la prima delle Logge Illuminate " dopo quella d' Ingolstadt , ove risiedeva Wei-" shaupt , quando compilava queste istruzioni ). " Non renderanno conto degli affari dell' Ordine " in questa Loggia, che a Spartaco . = Ma spe-" diranno egni mese ai Fratelli Consci, cioè, a " quelli, che sono a parte dei nostri ultimi se-" creti, una raccolta degli avvenimenti i più in-" teressanti per l'Ordine, una specie di gazzetta. " Nota bene, aggiunge qui Weishaupt, questa " gazzetta non è finora, che il nostro Giornale " ordinario; bisogna, che gli Eletti, i Conscj, " facciano altrettanto dalla loro parte agli Arco-" pagiti . = Questi si occuperanno dei progetti, " dei miglioramenti, ed altri oggetti somiglianti " da far conoscere ai Consci con lettere circola-" ri . = Sarà fra loro divisa la corrispondenza " generale . = Non sarà loro permesso di aprire " le lettere gravatorie, cioè, che conteranno dei " lamenti contro di loro; e le lascieranno passare " al Generale, come un mezzo d'informarlo, se " essi adempiono esattamente il loro dovere. Que-" sta istruzione non essendo, che provvisorio, e " non dovendo servire, che agli Areopagiti, eglino " non la faranno circolare , ma ne prenderanno " nota, e rimanderanno l'originale a Spartaco " ( Estratto dell' Istruz. a Catone, Mario, e Scipione, Sez. IX., Scritti orig. t. 1.).

Le Assemblee degli Areopagiti erano regolate secondo le feste segnate nel Calendario degl' Illuminati; questa regola parve ben tosto in-

sufficiente. Per una nuova legge Weishaupt esorta i suoi Arconagiti di radunarsi in Consiglio tutti i giorni di posta, e all'ora, che arrivano le lettere .. Per quanto ristretto sia questo Codice , o piuttosto questo progetto di Codice per l' Arcopago degl' Illuminati, vi si vede almeno l'essenziale delle sue finzioni, e come esso deve servire di punto centrale a tutta la Setta. Un grando oggetto restava a decidersi, quando Spartaco dicde le sue prime leggi al suo Consiglio Supreino. Si trattava di sapere, se Spartaco stesso conserverebbe l'autorità legislativa, e sovrana sa i membri di questo Consiglio, com' eglino dovevano averla sopra tutto il resto dei Fratelli . I grandi Cospiratori soffrono di rado la dominazione, e il giogo de'loro simili; e vogliono ancora esser eguali fra di loro . Weishaupt era naturalmente despota nelle sue volontà . I suoi Arcopagiti se ne lamentarono per lungo tempo ( Lett. di Fil. a Cat., e gli ultimi schiarimenti di Filo.). Weishaupt dalla sua parte pretendeva, come fondatore, aver almeno il diritto di dare alla Società cospiratrice, che gli doveva la sua esistenza, il governo, e le leggi, che credeva necessarie per mantenerla. Non avea tardato a pentirsi d'aver egli stesso deciso in favore del suo Seneto, che la pluralità dei voti vi detterebbe le leggi eterne della Setta; lex semper valitura (Lett. 8. Nov. 1778.). A dispetto di tutte le mormorazioni degli Areopagiti egli seppe riacquistare un' autorità , la di cui privazione difficoltava i suoi artifizi, mettendo le sue idee in arbitrie di Adepti meno profondi del loro Maestro. Egli si abbassò sino a fare delle giustificazioni ; ma e appunto , quando egli sembra di spogliarsi d'ogni idea di despotismo, che convien vedere, con qual arte egli ne riclama tutti i diritti; ed in qual estensione ei pretende escreitarli . " Leggete, dice egli ai suoi Arcopagiti, e " rileggete le mie lettere. Tutto ciò, che vi tro-" verete, si è, che il grande oggetto della no-" stra Società non è un ginoco per me, ed io so " distinguerlo, e trattarlo seriamente. Io ho sem-" pre avuto a cuore l'ordine, la disciplina, la " sommissione, e l'attività per mostrarvi la stra-" da, che sola può condurci al nostro fine. Co-" minciando un' opera di tale importanza, non " bisognava egli, a forza di preghiere, di esorta-" zioni, e di consigli, svegliare, e mantenere l'ar-" dore de' miei primi , e più valenti compagni , " dai quali tutto dipendeva? = Se io ho voluto " riserbarmi l'alta direzione , eccone le ragioni, " cortamente ben gravi .

" In primo luogo conviene, ch'io conosca la " mia gente, e che ne sia sicuro. lo non debbo-" sapere dalla sesta mano, o da relazioni lonta-" ne, se i miei piani approvati dagli Eletti dei " nostri misteri , sieno seguiti , o no . . . In se-" condo lnogo, non son io l'autore della cosa? " Non merito io questi riguardi? Egli è un gran-" d' crrore in una Società, che il Superiore si " trovi a discrezione degl' inferiori, come si e " preteso di ridur me. Ma, perchè voi sappiete, " quanto io preferisco la conservazione de' miei " antichi amici a qualunque impero, ch io possa " aver sugli altri, io rinunzio a tutti i miei di-" ritti, ad ogni autorità. Gradite i miei ringra-" ziamenti per tutta la vostra pazienza, e le vo-" stre fatiche. lo mi lusingo di non aver fatto " male a veruno, e che molti mi sono debitori, " in fatto di Società segrete, di Iumi, che non " avrebbero avun'altrove; mi basta per premio la " bontà delle mie intenzioni. Fin doggi io rien-" tro nella solitudine, e nel riposo; quivi non " troverò più degl'invidiosi, e dei gelosi concor-" renti, e io solo vi sarò il mio padrone, e il mio suddito " ( Scritti orig. t. 1. sez. 49.).

Il Despota illuminato avea trattato destramente la sua causa; gli Areopagiti non amavano il suo comando; ma conobhero il bisogno, che avevano della sua profonda astuzia per le trame. Per non privarsene, gli rimproverarono di aver lasciato estinguere il suo zelo per il grande oggetto. Tutto lo zelo però di Weishaupt in questo finto ritiro, non era nulla meno, che raffreddato. Eglino riuniconsi di nnovo sotto il giogo del loro cano; egli riprese il suo ascendente, e dettò le condizioni , sotto le quali acconsentiva di porsi di nuovo alla loro testa. Tutto è osservabile in queste condizioni, il tuono del Despota, che le stabilisce , la natura , l'oggetto , l'estensione del potere, ch'egli si attribuisce sul primo Consiglio , e su i primi Eletti della Setta .

"To ve ne prevengo, afinchè nessino ne "
"nė lasciero scorrere la menoma mancanza. Io "
"nė lasciero scorrere la menoma mancanza. Io "
"le rilevero sopra tutto nei più zelanti; così 
"l' oggetto richiede. A chi ticorrero io dunque, 
"se non ho il diritto di parlare ai primati dell'Or"dine, mentre tutto il resto non ha che far 
"meco? Perchè tutto vada bene, la nostra so"cietà non deve avere, che un istesso linguag"gio, un' istessa opinione, e un istesso modo
"di pensare. lo ripiglio dunque il mio posto di 
"Generale a condizione: = 1. Che voi non oltre-

" passerete ciò , ch' io vi prescriverò ; su di ciò " io conto sicuramente, od almeno, che si avrà " l'attenzione di prevenirmene, se si pensasse " di far altrimenti . = 2. Esigo, che in ogni sa-" bato mi si dia un conto di tutto ciò, che sarà " stato fatto, e questo conto in forma di pro-" tocollo sottoscritto da tutti gli eletti presen-" ti. = 3. Che mi si diano a conoscere tutti i ", membri arrolati, o da arrolarsi, dinotando i " loro caratteri , e tutto ciò , che li riguarda " dalla loro ammissione . = 4. Che gli statuti " della classe, nella quale si lavora, sieno os-" servati appuntino, e non si dia dispensa al-" cuna senza esame. Se ognuno vuol cangiare a " sua voglia, che sarà più dell' unità? Ciò ch'io ,, esigo da voi , lo esigerete voi dai vostri su-" balterni . Se non v' è ordine ne'gradi più alti, " non ve ne sarà neppure ne'più bassi " (Scritti orig. t. 2. lett. 49, e 50.).

Era li 25. Maggio 1779., quando Weishaupt dettò cotali leggi al suo Areopago. Una quinta condizione sembra dichiararle provvisorie, e non costituire despotá il Generale illuminato, che solo in aspettativa, che il suo Ordine avesse acquistato la sua consistenza. Weishaupt però ebbe cura di non lasciarsi sfuggire di nuovo la supremazia, che avea ripigliato in qualità di Generale. Non è, che i suoi Areopagiti non avessero gran dispiacere d'aver perduto la loro aristocrazia, e di non esser più, che i primi Ministri di Spartaco nell' Ordine. Ma sentiamo quì questo istesso Spartaco, per il quale la più legittima autorità non fu giammai, che un oltraggio all' Uman genere; ascoltiamolo invocando lo stesso Macchiavello in favor di quella, ch' egli

esercita per'il successo delle sue trame. Egli difende la sua causa presso di Zwach, divenuto anch' egli geloso del suo Maestro; e gli dice: " Il nostro maggior difetto proviene da questo, " che ognuno vuol introdurre nell'Ordine le pro-" prie idee ; dacchè non si vuol prender regola " da questi oracoli di Macchiavello: bisogna aver " per massima generale, che quasi mai uno Stato » è ben regolato al principio, se non col regime " d' un sol uomo, che dà il piano, e stabilisce " per esso gli ordini necessari. Conviene dun-" que, che un nomo, il quale ha abbastanza di " prudenza per fondare uno Stato, e alibastanza " di virtù per farlo, non per interesse, ma solo " per amor del ben pubblico, e senza riguardo " ai suoi eredi, un tal nomo deve posseder l'au-" torità egli solo, e giammai uno spirito ragio-" nevole non riprendera un Legislatore d' una " azione straordinaria, che avrà fatto per fon-" dare, e regolare uno Stato. E' vero, che se " l'azione l'accusa, bisogna, che l'effetto lo " giustifichi; non bisogna riprendere un Legis-" latore, che usa di violenza per accomodare gli " affari, ma sol quello, che ne usa per guastarli". Dopo aver citato il passo estratto dai discorsi

Dopo aver citato il passo estratto dai discorsa politici di Macchiavello (L. L. c. 9). Weishaupt aggiunge in tuono flebile: "Ma questo è ciò, "ch'io non la potuto ottenere. I Fratelli hanno trattato di spirito dominatore ciò, che real- mente non era, che legge di necessità nell'arte m di governare "(Scritti orig. t. 2., lett. 2. a Catone). Fra queste contese, egli romprendeva tanto bene la sua superiorità nell'arte di governare le società cospitaritici, che non temeste di dire ai suoi stessi Arcopagiti: Par crò,

che spetta a politica, e morale, oh signoril voi siete ancora molto addietro di me (idem lett. 10. ). Egli frattanto, che nulla lasciava d'imperfetto in tutto ciò, che tendeva allo scopo delle sue congiure, esercitava ancora il suo genio a comporre le leggi, che dovevano dirigere i suoi successori, ed insegnar loro di far l'uso della loro supremazia, che faceva egli stesso. Prescrisse loro delle regole di condotta, e lasciò loro dei diritti capaci di mantener loro, ed il loro Arcopago nell' Ordine, e nell' oggetto delle trame; e queste regole furono intitolate Istruzioni per il Generale illuminato. Invano si Insingherebbe lo Storico d'indovinare tutte le astuzie, e tutti gli artifizi, che dovevano formare questo Codice : una inveterata abitudine di acelleratezza, e d'ipocrisia lo aveva ispirato, ed il solo talento non è capace a supplirvi. Tutto ciò, che può quì fare lo Storico, è di raccogliere, quanto ne sfugge a Weishaupt nelle sue confidenze, o ciò, che si trova in alcuni altri monumenti della Setta. Volendosi ridurre questi dati nello stile dello stesso Legislatore, ne risulterebbero almeno le leggi seguenti .

T. Il Generale illuminato sarà elettto dai 12. Pari dell' Arcopago, alla pluralita de' voti (ult. schiarum. di Fil. p. 119.), = 2. Gli Areopagti non potranno eleggere in Generale, che uno dei membri del loro Senato (ibidem), cioè un uomo prima assai distinto fra gli Adepti Reggenti per essere ammesso nei 12. Pari dell' Areopago; e divennto quindi tanto celebre in questo gran Consiglio, da essere giudicato il primo illuminato del mondo. = 3. Le qualità richieste in un Generale illuminato si possono supporre da quelle,

delle quali deve aver dato prova prima di arrivare all' Areopago . Siccome egli deve presiedere a tutti, egli sarà più di tutti penetrato dai principi del nostro Istitutore ; piu di tutti sciolto dalle idee religiose, dai pregindizi nazionali, e patriotici ; più di tutti convinto del grande oggetto del nostro Ordine, d'insegnare all'Universo di, far senza padroni, leggi, ed altari. Avrà sempre in vista gl'interessi del Genere umano. Egli è costituito Superiore generale degl' Illuminati sparsi da per tutto per eseguire la Rivolezione dell' Uomo-Rc, e rendere a tutti i Popoli la libertà, e l'eguaglianza ( Vedi misterj ). = 4. Il Generale avrà immediatamente sotto di se i 12. Pari del nostro Arcopago, e i diversi Agenti, e Segretari, per ajutarlo a sostenere il peso de' suoi travagli ( ut supra ). = 5. Per sottrarsi dalle ricerche della doppia potenza ecclesiastica, e politica, egli potrà far mostra, ad esempio del nostro Fondatore, d'impiegarsi in qualche funzione pubblica in servigio delle dette Potenze, la di cui distruzione dev'essere il suo unico oggetto. Ma in qualità di Cenerale egli non sarà noto, che ai nostri padri Areopagiti, ed ai suoi altri Agenti, e Segretarj immediati ( sopra, e lett. di Spart., scritti orig. passim.). Per rinforzare il secreto, che lo cela, la città, dov' egli risiede, avrà tre nomi; quello noto a tutti i profani nella loro geografia; quello noto ài soli nostri Fratelli nella geografia del nostro Ordine; e quello in fine riservato soltanto agli Areopagiti , ed agli eletti chiamati Consej ( Scr. orig. t. 1. sez. 3.). = 6. Siccome una gran parte dei nostri successi dipende dalla condotta morale de' nostri Arcopagiti, il Generale avrà special-

mente cura d'impedire fra loro gli scandali, che potrebbero nuocere alla riputazione dell' Ordine (idem t. 2. lett. 9. e 10). = 7. Per conservare egli stesso tutta l'autorita della virtu sopra i suoi inferiori , egli avrà sempre l'esteriore d'un nomo austero ne' suoi costumi. Per applicarsi intieramente ai lavori, ch' esigono le sue funzioni, egli non si scorderà della legge più volte inculcata nelle lettere del rostro Fondatore, come la gran regola, alla quale egli deve i suoi successi i Multum sudavit, & alsit; abstinuit venere. & vino; egli non temerà nè il freddo, nè il caldo; si asterrà dalle donne, e dal vino, per essere sempre padrone del suo segreto, e l'uomo d'ogni cousiglio, e d'ogni momento nei bisogni dell'Ordine ( idem tom. 1. , lett. 16. ec. ) . = 8. Il Generale sarà il centro del nostro Areopago, come questo è il centro del mondo illuminato. Ogni Areopagita corrispondendo cogl' Ispettori Nazionali, renderà conto al Generale di tutte le quibus licet, e di tutti i segreti scoperti dall'Ispettore corrispondente, acciocchè vengano da ogni parte a deporsi infine nel seno del nostro Capo (us supra ). = q. Le funzioni di Generale, e tutta la saviezza delle sue disposizioni dipendendo dalle notizie, ch' egli riceve per via delle sue corrispondenze, le dividerà egli stesso fra i suoi Areopagiti, assegnando ad ognuno la Nazione. ch'entra nel suo Dipartimento, e l'Ispettore, che a lui ne deve rendere i conti (idem t. 2., lett. 6. 13. ec. ) .

10. Gli oggetti essenziali di questa corrispondenza saranno: 1. Il numero dei fratelli in generale, per assionrarsi della forza 'dell' Ordina in ogni Nazione, 2. Quello dei fratelli dissimi pel loro zelo, e la loro intelligenza. 3. Quello degli Adepii, che nelle Corti, nella Chiesa, nelle Armate, occupano dei posti importanti; e quale specie di servigio si può attendere da loro , o loro prescrivere nella gran Rivoluzione, che il nostro Ordine prepara al Genere umano. 4. 1 progressi generali delle nostre massime, e della nostra dottrina nell'opinione pubblica ; a qual segno le Nazioni sono mature per la Rivoluzione, ciò, che resta ancora di forza, e di mezzi alla doppia potenza religiosa , e politica ; quali nomini da mettere , o da levar di posto; quali ripieghi infine da prendersi per affrettare , od assicurare la nostra Rivoluzione, e per legar lo mani a coloro, che ci resistono ( Vedi qui sopra i diversi gradi, e tutto l'oggetto dei loro quibus licet , memorie , ec. ).

11. Se in questa corrispondenza il Generale scuopre dei fratelli da escludersi, siccome tutti i dicitti, ch' essi avevano riconosciuti nell' Ordine, e sopra tutto il diritto di vita, e di morte, appartengono specialmente al Generale, tocca ancora a lui di giudicare qual gassigo debba seguitare all'esclusione, se l'infamia dell'escluso, da preclamarsi in tutte le Logge, oppure la pena di morte da pronunziarsi contro di Ini ( Scritti orig. tom. 2., lett. 8., Giuramento dei Novizi ). = 12. Alla cura di gastigare gl'imprudenti, i vili, e i tradicori, il Generale aggiungerà quella di studiare gli Adepti i più atti a secondare le sue viste in ogni Governo. Senza farsi da loro conoscere, egli stabilirà una catena di comunicazione fra loro, e lui, ne disporrà tutti gli anelli, secondo il piano indicato dal nostro Fondatore, come il gran mezzo per arrivare

dal santuario di sua residenza sino all' estremità dell'Universo, e di dare al nostro Ordine la forza delle armate invisibili, e farle comparire all'improvviso. = 13. L'uso della catena è facile; basta toccare il primo anello; un tratto di penna è la molla, che pone tutto in azione; ma il successo dipende dal momento. Dal fondo del suo santuario il Capo dei nostri Adepti studicrà i tempi , e preparera le vie : il segnale delle rivoluzioni sarà dato in quei giorni, ne quali la forza . e l'azione , combinata , subita , ed istantanea dei Fratelli sarà divenuta irresistibile. Il Generale illuminato, che avrà meglio disposto questa catena, che le avrà dato più d'estensione, e di forza per istrascinare, e scompigliare ad un tratto tutt' i troni , e gli altari , e tutte le costituzioni. religiose, e politiche, e per non lasciar sulla terra più, che le rovine degl' imperi; quel Generale creera l' Uomo-Re , e solo Re , solo Sovrano delle sue azioni non meno che de' suoi pensieri . A lui sarà riserbata la gloria di consumare la gran Rivoluzione, l'ultimo oggetto dei nostri misteri.

Qualunque evidenza, ch' ie abbia dato alle prove, che debbono successivamente condurre i miei Lettori a questa conclusione, forse costerà loro ancora fatica di credere, che Weishaupt abbia spinto tant' oltre le sue idee d'immaginare questa catena di sotterranee comunicazioni, che dassero a lui, ed a' suoi successori la facilità, il potere invisibile di mettere in azione le migliaja di legioni, che si sono vedute armate di picche, di faci, e di scuri, uscire in un attimo dai loro sotterranei ai giorni fissati per le rivoluzioni. Diasi pertanto un'occhiata alla seguente tavola

di progressione formata da Weishaupt istessonelle sue lettere all' Adepto Catone-Zwach, e riprodotta di nuovo da lui stesso nelle sue lezioni all' Adepto Celso-Bader. Io prego i Lettori ad ascoltare le spiegazioni, ch' egli dà loro, e meditarle attentamente; la prima è concepita in questi termini:

" In questo momento non mi mandate direttamente altri fuori di Corres, acciò che io abbia tenpo di darmi tutto alle mie specolazioni, e di situare la nostra gente al loro posto;
perchè il tutto dipende da questo. Io vado
adimpegnarsi con me sopra la seguente pranta-



"Io ho immediatamente sotto di me due Adepti, ai quali io inspiro tutto il mio spiri" to; ognuno di questi due corrisponde ad altri due, e così di seguito. In questo modo il più semplice del mondo, io posso mettere in mo" to, ed infiammane migliaja d'uomini. In questa maniera convien far giungere gli ormini, ed operare in politica « (Lettera di Weishaupt a Catone-Zwach, 16. Febr. 1782).

Pochi giorni dopo questa lezione. Weishaupt scrive a Celso-Bader, e gli dice: " llo mandato " a Catone uno Schema, una figura dimostrante " il modo, con cui si può metodicamente, e

\* senza molta pena disporre nel più bell' ordine " possibile, una gran moltitudine d' nomini Egli " ve l'avrà senza dubbio mostrata; se no, di-" mandategliela. Ecco la figura ". Qui Weishaupt aggiunge di nuovo la figura delle progressioni, e continua : " Lo spirito del primo, del più " ardente degli Adepti si comunica giornalmen-" te, e senza posa a i due AA, da ognuno di " essi egli passa ai BB, ed ai CC.; da questi " egli arriva agli otto seguenti; da questi otto-" a sedici, da sedici a trentadue, e così in seguito. " Io ne ho scritto più difusamente a Catone. In " breve : ognuno ha il suo ojutante maggiore, " pel cui mezzo agisce immediatamente sopra " tutti gli altri . Tutta la forza esce dal Cen-" tro, e viene di nuovo a riunirvisi. Ognana " si subordina in qualche maniera due uomini, " ch'egli studia a fondo, esamina, dispone, in-" fiamma, esercita, per così dire , come le Re-" clute, affinche possano in seguito manorrare, " e far fuoco con tutto il Reggimento. La stessa -" cosa può stabilirsi per tutti i gradi " (Scritti orig. t. 2. lett. 13. a Celso ) . Questa lezione non è simile a tante altre,

che in qualche guiss, ancor suo malgrado, scorrevano dalla penna di Weishaupt, e le quali lasciava egli raccogliere da suoi discepoli per formarne il suo Codice politico? = Lasciatemi tutto alle mie specolazioni, e ad ordinare la nottra gente. = In questa guisa debbono comunicarsi gli ordini, e si ha da operare in politica. Queste parole ci mostrano, non la legge provvisoria, ma la legge meditata, rifettuta, e stabilita, finchè arrivi il tempo di suscitare, ed iafiammare tutte le legioni preparate al terribile esercizio: tempo espressamente annunzisto da Weishaupt, e dai suoi Gerofanti, di legare le mani, di soggiogare, di far fuoco, e di vandalizzare l'Universo.

#### CONCLUSIONE

Quando questa legge sarà infine compita, il Vecchio della Montagna, l'ultimo Spartaco potrà uscire egli stesso dal suo tenebroso santuario, e mostrarsi trionfante in pieno giorno. Non più vi saranno Imperi, nè leggi; l'anatema fulminato sulle Nazioni, e sul loro Dio, sulla società, e sulle sue leggi, avrà ridotto in cenere i nostri altari, le nostre case, le nostre città, i nostri monumenti delle arti, e sino alle nostre capanne. L'ultimo Spartaco contemplando queste rovine, corteggiato dai suoi Illuminati potrà dir loro : venite, e celchriamo la memoria di Weishaupt nostro Padre! Noi abbiamo consumato i suoi misteri ; delle leggi , che governavano gli nomini, non lasciamo al mondo più, che le sue. Se mai le Nazioni, e la loro Religione, la loro società, e le proprietà loro potessero rinascere, il Codice di Weishanpt le ha distrutte; questo Codice solo le distruggerebbe nuovamente.

Così dirà l'ultimo Spartaco; ed i demonj usciranno eglino pure dall'inferno a contemplare quest'opera del Codice illuminato; e Satanasso potrà dire: ecco gli uomini' dicenuti, quali jo li voleva! lo gli scaccini dall' Eden; Weishaupt gli scaccia dalle loro Città, e non lascia loro, che le foseste. lo loro insegnai ad offendere Dio; Weishaupt ha saputo annientare e l'offesa, ed il Dio. Io lasciava ancora, che la terra rendesse

loro il prezzo dei loro sudori ; Weishaupt colpisce la terra di sterilità, ed eglino invano la coltiverebbero; il campo, che seminassero, non sarebbe più a loro. lo loro lasciava i loro ricchi, i loro poveri, e la loro disuguaglianza; Weishaupt toglie a tutti il diritto di nulla avere, e per farli tutti eguali, li rende tutti assassini. Io poteva invidiare i resti delle loro virtu, della loro felicità, della grandezza istessa sotto le loro leggi protettrici delle loro società, della loro Patria; Weishaupt maledice le loro leggi, e le loro Patrie, e non lascia loro, che lo stupido orgoglio, l'ignoranza, e i costumi del selvaggio errante, vagabondo, e brutale. Nel renderli colpevoli, io lasciava loro ancora il pentimento, e la speranza del perdono; Weishaupt ha cancellate il delitto, ed il rimorso, e non lascia loro, che i loro misfatti senza timore, e i loro disastri senza speranza.

Fino a che l' inferno possa giojre di questo trionfo, che gli prepara il Codice illuminato, quali successi della Setta ne formano di già i fanesti presagi? Qual parte la ella avuto a quella Rivoluzione, che già desola tante contrade, e minaccia tante altre? Come generò ella quel flagello, chiamato in questi giorni di rivoluzione, di scelleratezze, e di ocrori , i Gracobine? Finalmente quali sono stati fluora i terribili effetti di questo Codice illuminato, e cosa se ne puo ancora temere? Egli è ciò, che ci resta a dimostrare nella parte storica della Setta, e nell'ultimo Tomo di

queste Memorie .

Fine del Tomo III.



605624



# TAVOLA

# DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL TERZO TOMO.

|              | e sopra alcuni articoli dei due pr<br>volumi. pag. | 3   |
|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| Osse         | rvazioni preliminari sugl' Illumi-                 |     |
|              | nati, e le Opere, che servirono                    |     |
|              | di prove a queste Memorie.                         | 9   |
| . <i>I</i> . | Spartaco Weishaupt, Fondatore                      |     |
|              | dell' Illuminismo.                                 | 31, |
| II.          | Codice Illuminato; Sistema ge-                     |     |
|              | nerale; divisione di questo                        |     |
|              | Codice.                                            | 3&  |
| III.         | Prima parte del Codice illumi-                     |     |
|              | nato; il Fratello Insinuante, o                    |     |
|              | Arrolatore.                                        | 45  |
| IV.          | Seconda parte; primo grado pre-                    | •   |
|              | paratorio ; il Novizio, e suo                      |     |
|              | Istitutore,                                        | 66  |

| V. Terza parte; secondo grado pre- paratorio; Accademia, o li Fratelli di Minerva.  VI. Quarta parte; terzo giado; l'Il- luminato minore.  VII. Quinta parte; quarto grado; Il- luminato maggiore; Novizio Scozzese.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell' Illuminismo.  IX. Setrima parte; Classe dei Miste- ij: Epopro, o Prete illumina- to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pie- coli Misterj el Reggente, o il     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Paratorio; Accademia, o li Fratelli di Minerva.  VI. Quarta parie; ierzo giudo; l'Il- luminato minore.  VIII. Quinta parte; quarto grado; Il- luminato maggiore; Novizio Scozzes.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell' Illu- minismo.  IX. Settima parte; Classe dei Miste- ij; Epopio, o Prete illumina- to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pie- coli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il |     |
| VI. Quarta parte; retzo grado; l'Il- luminato minore.  VIII. Quinta parte; quarto grado; Il- luminato maggiore; Novizto Sconzese.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Sconzese dell'Illuminismo.  IX. Settima parte; Classe dei Mistetj; Epopro, o Prete illuminato; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                          |     |
| VI.: Quarta parte; terzo grado; l'Il- luminato minore.  VII. Quinta parte; quarto grado; Il- luminato maggiore; Novizio Scozzese.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell' Illuminismo.  IX. Settima parte; Classe dei Miste- ij: Epopio, o Prete illumina- to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pic- coli Misterj dell' Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                  |     |
| VII. Quinta parte; quarto grado; Illaminato minore; Novizio Scozzese.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell' Illuminismo.  IX. Settima parte; Classe dei Mistetj; Epopro, o Prete illuminato; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                     | 88  |
| VII. Quinta parte; quarto grado; Illaminato maggiore; Novizto Scozzese. VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell'Illuminismo. IX. Settima parte; Classe dei Misterj; Epopro, o Prete illuminato; piccoli Misterj. X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo. 'XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                       |     |
| Iuminato maggiore; Novizio SEGZESE.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell' Illuminismo.  IX. Settima parte; Classe dei Miste- ij: Epopio, o Prete illumina- to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pic- coli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                 | 97  |
| Scorzes.  VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scorzese dell'Illuminismo.  IX. Settima parte; Classe dei Mistetj; Epopro, o Prete illuminato; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                   |     |
| VIII. Sesta parte; Classe intermedia; Cavaliere Scozzese dell'Illuminismo.  IX. Setrima parte; Classe dei Misterj; Epopro, o Prete illuminato; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                             |     |
| Cavaliere Scozzese dell' Illu-<br>minismo.  IX. Settima parte; Classe dei Miste-<br>ij: Epopro, o Prete illumina-<br>to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pic-<br>coli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                              | 109 |
| IX. Setrima parte; Classe dei Misterj; Epopto, o Prete illuminato; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| <ul> <li>IX. Settima parte; Classe dei Mistetj; Epopto, o Prete illuminato; piccoli Misterj.</li> <li>X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.</li> <li>XI. Ottava parte; il Reggente, o il</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ij; Epopto, o Prete illumina-<br>to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i pic-<br>coli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122 |
| to; piccoli Misterj.  X. Seguito del discorso sopra i piccoli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| X. Seguito del discorso sopra i pic-<br>coli Misterj dell'Illuminismo.<br>XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| coli Misterj dell'Illuminismo.  XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137 |
| XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| XI. Ottava parte; il Reggente, o il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 169 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| Principe Illuminato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186 |
| XII. Nona parte ; Classe dei grandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Misterj ; il Mago , e l' Uo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| mo-Re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199 |
| XIII. Ultima parte del Codice; Go-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -// |
| verno della Setta; idea gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| rale di questo Governo, e della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| parte, che vi hanno le classi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| inferiori dell'Illuminismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239 |
| 'XIV. Lezioni politiche, e Governo de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| gli Epopti dell' Illuminismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248 |
| XV. Istruzioni del Reggente, o Prin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1- |
| cipe Illuminato sul governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| dell' Ordine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 |
| XVI. Continuazione delle istruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -00 |
| del Coverno dell'Illuminismo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| XVII. Istruzioni del Provinciale Il-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277 |
| luminoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

| 33                                    | 7   |
|---------------------------------------|-----|
| XVIII. Dei Direttori Nazionali; degli | •   |
| Arcopagiti, e del Generale            |     |
| dell' Illuminismo.                    | 299 |
| Conclusione del Sistema, e            |     |
| delle Leggi della Setta degli         |     |
| Illuminati .                          | 322 |

Fine della Tavola :

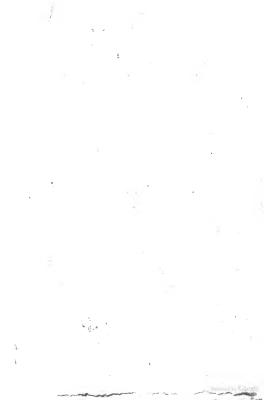





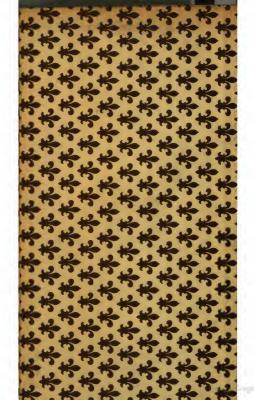